

WŁOSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA ASEKURACIA W TRYJEŚCIE

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

## Assicurazioni Generali Trieste

Rok zalożenia 1831.

Fundusze gwarancyjne z końcem 1926 r. około 1,000.000 000 lirów. 30 Towarzystw spekrewnionych i oddziały własne we wszystkich cześciach świata.

#### DYREKCJA NA POLSKE W WARSZAWIE, UL MARSZAŁKOWSKA 154

TELEFONY: dyrekcji 404-59, dział ogniowy, transportowy, kradzieżowy 323-54, dział życiowy, nieszcześliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnei 418-54

#### ODDZIAŁY.

Lwów-Kopernika Nr. 3 (dom własny) Łódź — Narutowicza Nr. 6 Katowice - Młyńska Nr. 22 Kraków -- Mikołajska Nr. 32

Lublin - Trzeciego Maja Nr. 22 Wilno - Zygmuntowska Nr. 20

oraz reprezentacje i ajentury we wszystkich miastach Rzeczypospolitej Polskiej Przymuje ubezpieczenia od ognia i Kradzieży, na życie, od nieszcześliwych wypadków, odpowiedzialności cywilneł, transportów i walorów.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

OVOTIDIEN POLITIONE ET LITTERAIRE **ECONOMIOVE** 

# MESSAGER POLONAIS

da migliori informazioni

RICUARDO LA VITA ECONOMICA POLITICA

E COLTURALE

DELLA POLONIA

Speciali supplementi economici ed illustrati

REDAZIONE: Varsavia, via Szpitalna 1 AMMINISTRAZIONE

via Warecka 7

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Prezzo dell'abbonamento: 50 centesimi americani al mese

ROK II, Nr. 2

dependence de la casa de la casa

## POLONIA-ITALIA

ORGAN IZBY HANDLOWEJ POLSKO - ITALSKIEJ ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO POLACCO-ITALIANA ANNO II, N. 2
Febbraio

Redakcja i Administracja: Warszawa, Wierzhowa II, tel. 202-15. Izbe Handlowa Polsko-Halska: Warszawa, Wierzhowa II, tel. 202-15

Redazione ed Amministrazione: Varsavia, via Wierzbowa 11, tel. 202-15. Camera di Commercio Polacco-Haliana: Varsavia, via Wierzbowa 11, tel. 202-15.

Zalotyciel - Fundatore: Dr ANTONIO MENOTTI CORVI Redaktor Naczelny - Direttore Responsabile Dr LEON PACZEWSKI

Komitet Redakcyjny - Comitato di Redazione

Hs. Franciszsk Radziwik, Prezes Izby Handlowej Polsko-Kalskiej Presidente della Camera di Commercio Polacca-Italiana Baren a Józof Dangol, Wiceprezes Izby Han-

Slower Polsko-Stalidate -- vice-Presidente della Camera di Commercio Polaccimitatione

Dr Antonio Menotti Corvi, Prezes Honorowy Izby. -- Presidente Onorerio della Camera.

Arr: Andreo Finamore, Czionek Rady

Inž. Józef Dworgańczyk, Prozes Komtetu Prowincjonalnego w Katowicach leby Handlowej Polzko-Italskiej w Warszawie-Pretenia del Cumulau a Katowice della Cameri de Commercia Polacca-Italiana a Veranala

Dr. Wacław Olszewicz.

WARUNHI PRENUMERATY:

Caly rok: zl. 40, půl roku: zl. 20, kwartalnie: zl. 10. Numer pojedyńczy: zl. 4. Honto F. H. O. 14.614. ABBONAMENTI:

Un anno: L. 100, Sei mesi L. 50, tre mesi L. 25.
Un numero separato: L. 10.
Conto-Corrente: P. K. O. 14-614 (Cassa Postale di Risphrmio).

Treść:

#### Sommario

| II Cac.                                              |      | Sommario:                                                                     |     |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                      | Str. |                                                                               | Pag |
| I. P. Polska i Międzynarodowa Wystawa i Targi w Med- |      | L. P. La Polonia e la Fiera Esposizione di Milano                             | 4   |
| jolanie , ,                                          | 42   | T. JANISZOWSKI. Il commercio estero della Polonia                             |     |
| T. JANISZOWSKI. Handel zagraniczny Polski w r. 1927  | 43   | nel 1927                                                                      | 40  |
| Dr. STAN. KOT. Dyplomaci polscy w Nespolu w XVI-ym   |      | DOTT. STAN. KOT. I diplomatici polacchi in Italia                             |     |
| wieku                                                | 47   | nel XVI secolo , , , , , ,                                                    | 43  |
| WŁ. KWIATKOWSKI. Handel Polski z Tryjeslem           | 51   | WŁ. KWIATKOWSKI. Gli scambi commerciali fra la                                |     |
| Dr. E. KOSTECKI. Nowa metoda określania wartości     |      | Polonia e Trieste                                                             | 51  |
| nasion buraczanych w przemyśle cukrowniczym          | 53   | DOTT. E. KOSTECKI. Uu nuovo metodo per la deter-                              |     |
| S. K. Italska produkcja konserw owocowych i warzyw-  |      | minazione del valore dei semi di barbabielole nel-<br>l'industria saccarifera |     |
| nych                                                 | 56   | S. K. La produzione italiana delle conserve di frutta                         | 53  |
| KRONIKA POLSKA: Stan gospodarczy Polski              | 60   | ed ortaggi                                                                    |     |
|                                                      | 61   | NOTIZIARIO POLACCO: Lo stato economico della Po-                              | 56  |
| Przemysł i handel                                    |      | logia in cifre                                                                | 60  |
| Ustawodawstwo celne                                  | 62   | Industria e commercio                                                         | 61  |
| Traklaty handlowe Polski .                           | 68   | Legislazione doganale                                                         | 62  |
| Kredyt : finanse                                     | 69   | Trattati di commercio della                                                   |     |
|                                                      | 03   | Polonia , , , , ,                                                             | 68  |
| KRONIKA ITALSKA: Sytuacja gospodarcza Italji w       |      | Credito e finanze                                                             | 69  |
| styczniu i tulym                                     | 71   | NOTIZIARIO ITALIANO: Situazione economica del-                                |     |
| Przemysł i handel                                    | 72   | l'Italia nel gennaio e nel                                                    |     |
| Vd-1 / ff                                            |      | febbraio                                                                      | 71  |
| Kredyl i finanse                                     | 74   | Industria i commercio                                                         | 72  |
| Rôżne                                                | 75   | Credito e finanze                                                             | 74  |
| Ceny                                                 | 76   | Varie , ,                                                                     | 75  |
| KRONIKA KULTURALNA:                                  |      | Prezzi                                                                        | 76  |
|                                                      |      | RASSEGNA COLTURALE:                                                           |     |
| Dr. E. BOYE. Studja nad literaturą polską w Italji . | 77   | DOTT, E. BOYE. Studi sulla letteratura polacca in                             |     |
| J. DICKSTEIN - WIELEŻYŃSKA. Szerzenie wiedzy         |      | Italia                                                                        | 77  |
| o Polsce                                             | 78   | J. DICKSTEIN - WIELEZYŃSKA. La conoscenza                                     |     |
| Zapotrzebowania i oferty oraz przedstawicielstwa     | 79   | della Polonia in Italia .  Domande e offerte di merci e rappresentanze .      | 78  |
|                                                      |      |                                                                               | 79  |

## POLSKA I MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I TARGI W MEDJOLANIE.

(LA POLONIA E LA FIERA ESPOSIZIONE DI MILANO).

W r. b. w dn. 12 kwietnia po raz dziewiąty nastapi otwarcie Międzynarodowych Targów w Medjolanie, z kłóżemi bedzie polaczona Wystawa, mająca
trwać do 19 czerwca. Będzie ona manifestacją wystków geniuszu idalskiego we wzsystkich dziedzinach
życia gospodarczego w ostatnich dziestęciu latach
życia gospodarczego w ostatnich dziestęciu latach
życia gospodarczego w ostatnich dziestęciu latach
życia pod dziestęciolecie zwycięstwa oręża italskiego w
wojnie świalowej i wejscia w postadanie naturalnych granic, jakie obecnie oddzielają Italję od państw
osciennych.

Wystawa będzie nielylko pokazem konkretnych rezultatów wszystkiego lego, co w ostatnich dziesięciu lalach zdziałano w zakresie gospodarczym, lecz również obrazem poczynań i dażeń w kierunku przebudowy i rozbudowy życia gospodarczego Italji, demonstracją zamierzeń na przyszłość. Jej zadaniem jest nietylko odłworzenie postępów gospodarki narodowej Italji, jej bogactw i sil produkcyjnych, lecz również odzwierciadlenie rezultatów rozwoju gospo-

darczego innych narodów.

Dzielnica, w której polożony jest teren wystawowy, jeszcze przed dziesieciu laty stanowila miejsce cwiczeń wojskowych. Obecnie jest to teren, na którym wznosza się wspaniałe budowle, odpowiednio uporządkowany, objęty planem regulacyjnym miassta, przecięty szerokiemi, zabrukowanemi i czysto utrzymanemi ulicami, skanalizowany, należycie oświetlony, zaopatrzony w skwery, parki, miejsca rozrywek i t. p. Tam, edzie jeszcze w r. ub, znajdowały sie baraki z drzewa, służące za pawilony wystawowe i stanowiące anachronizm z pierwszych lat istnienia Targów, dziś wznosza się okazałe palace, zbudowane według najnowszych wymagań techniki wystawowej i imponujące zarówno rozmiarami, jak i wspanialemi pomysłami architektonicznemi, Gmina miasta Mediolanu, mając na względzie możliwość rozszerzenia się Targów, przyznała im teren, przylegający do obecnego obszaru targowego, i wynoszący przeszło 5.000 m. kw. W ten sposób przestrzeń, zajęta przez Targii Wysławe, wynosi obecnie prawie 1/2 miljona m. kwadr.

W Targach Madjolańskich bierze udział około 30 narodów, reprezenlowanych bezpośrednio przez itrmy i 40 narodów, reprezentowanych przez odpowiednie przedstawicielstwa. Około 13 narodów pożada swe własne pawilony. Są to kraje następujące: Francja, Anglja, Japonja, Niemcy, P o I sk a, Czeńosłowacja, Hiszpanja, Rumunja, Argentyna i Z. S. S. W Targach biorą udział zarówno narody, które już od wielu dziesiątkow lad utrzymują stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, njak i te, które pragną stosunki handlowe z Italją, nowie niedzynachowa propienie stosunki propienie stosunki handlowe z Italją, nowie niedzynachowa przezentowe kraje ności. iż około 30% wystawców reprezentuje kraje ności. iż około 30% wystawców reprezentuje kraje

obce. Liczbę osób, które w r. ub. zwiedziły Targi i dokonały na nich tranzakcył handlowych, obliczają na 188.000. Przewidaje się, iż w r. b. Targi i Wystawe, które trwać będą dziesięć tygodni, o d w i e d z i o k o-

to 3 milj. osób.

W zulazku z uroczysłym charakterem, jaki w r. b bedą posiadały Targi i Wystawa. w czasie ich trwania odbedzie się cały szereg miedzynarodowych kongresów, z jazdów, konkursów i specjalnych pokazów, z kidrych na wymienienie zasługują: miądzynarodowy z jazd dziennikarzy, międzynarodowy z jazd dziennikarzy, międzynarodowy sportowe, konkurs wytworczości samochodów, kongres laureatów nauk ekonomicznych i handlowych, wysiaw się w wodoromie w Monza, międzynarodowy konkurs wyrobów konkekcji skórzany, wystawa żywych modeli i pokaz mód italskich oraz cagranicznych, międzynarodowy konkurs chórów, konkurs piękności dzieci, konkurs zootechniczny, pirotechniczny, asafronomiczny i I. p.

W tej manifestacji sił produkcyjnych oraz geniuszu narodowego Italji bierze w r. b. udział również Polska. Bedzie reprezentowana tak, jak to odpowiada państwu z 30 miljonowa ludnościa, państwu o wielkich tradycjach historycznych i odgrywającemu dziś wybitną rolę w kształtowaniu się międzynarodowych zagadnień politycznych i gospodarczych oraz gruntowaniu się ogólnego rozkwitu świata. Polska występuje we własnym pawilonie, zbudowanym w r. ub. i wśród pawilonów innych państw obcych pod względem estetycznym zajmującym z pierwszych miejsc. Utrzymany w stylu pol-skim epoki odrodzenia i zbudowany według pla-nu arch. B. Rogaczewskiego, pawilon ten zajmuje przestrzeń 150 m. kwadr. i przeznaczony jest na pomieszczenie eksponatów przedsiębiorstw państwowych oraz firm prywatnych. Liczne eksponaty oraz wykresy, mapy, fotografje różnych naszych objektów przemysłowych umożliwią zapoznanie się licznym rzeszom publiczności międzynorodowej w ogólnych zarysach z ważniejszemi działami naszego życia gospodarczego. Pawilon ten stanowi widomy znak pragnienia społeczeństwa polskiego jaknajwiększego zacieśnienia kontaktu z życiem gospodarczem Italji i możliwie jaknajwiększego spotegowania z nia wymiany gospodarczej.

Partycypując w legorocznych Targach i Wysławie Międzynarodowej, którym, jak już powiedzieliśmy, nadany jest charakter specjalnie uroczysty z okazii przypadającego w r. b. dziesięciolecia Zwycięstwa, Polska będzie miala możność dania wyrazu uczuciom radości nietylko z powodu świejowania dziesięciolecia zrealizowania słusznych postulatów narodu italskiego, lecz i z lego powodu, że zwycięstwo oręża italskiego przyczyniło się do ziszczenia się Polski Niepodlegię.

## IL COMMERCIO ESTERO DELLA POLONIA NEL 1927.

(HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI).

Per un'analisi degli scambi commerciali della Polonia nel 1927 occorre confrontare le cifre generali dei traffici degli ultimi anni trascorsi, illustrati qui appresso fin migliaia di franchi oral:

|      | Cifia     | Importa-  | Esporta-  | Saldo            |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Аппо | totale    | zioni     | zioni     |                  |
| 1922 | 1.500.506 | 845.355   | 655.151   | <b>— 190.204</b> |
| 1923 | 2.312.069 | 1.116.482 | 1.195.587 | + 79.105         |
| 1924 | 2.744.496 | 1.478.631 | 1.265.865 | 212.766          |
| 1925 | 2.874.895 | 1.602.823 | 1.272.072 | 330.751          |
| 1926 | 2.202.272 | 896.232   | 1.306.040 | +409.808         |
| 1927 | 3.139.909 | 1.680.530 | 1.459.379 | 221.151          |

Osservando le cifre surriportate si rileva che la cifra complessiva del valore delle importazioni e delle esportazioni nel 1927 come pure i valori singoli di queste, sono superiori a quelli degli ultimi cinque anni:

L'opinione pubblica attira quasi esclusivamente la sua attenzione sulla questione del saldo attivo o passivo della bilancia commerciale senza apprezzare al suo giusto valore l'importanza dell' aumento della cifra totale d'affari. Evidente futtavia che per un paese le di cui relazioni commerciali con l'estero sono ancora relativamente poco sviluppate, l'aumento del a cifra d'affari degli scambi commerciali presenta un'importaza primordiale anche se quest'ultima portaz con se la passività della bilancia.

Dal confronto delle esportazioni durante gli ultimi cinque anni, si osserva un progressivo aumento. Invece, per quanto concerne le importazioni, si nota una rapida diminuzione dal mese di agosto 1925. Le cause sono generalmente note: in seguito al brusco rialzo del corso del dollaro, nel luglio 1925 una forte differenza si è prodotta tra i prezzi del mercate polacco e quelli esteri determinando una contrazione delle importazioni.

D'altraparte il Governo, considerando il saldo passivo della bilancia commerciale come principale causa del rihasso dello zloty, soppresse 'tutte le riduzioni doganali ed emanò disposizioni tendenti a limitare il piu possibile le importazioni. La vita economica del paese entró in un periodo di crisi: la capacita d'assorbimento del mercato diminuj sensibilmente tanto per i prodotti indigeni, quanto per quelli esteri.

Questa situazione non durò però lungo tempo. La ripresa si manifesto per i prodotti locali e in seguito, dopo il mese d'agosto 1926, per le importazioni che d'allora in poi non cessarano di aumentare.

Noi rammentiano questo fatto per rendere ai leitori più comprensibile la grande differenza fra le importazioni nel 1926 e quelle nel 1927. Conoscendo le cause che hanno determinata una importante diminuzione delle importazioni nel corso dei primo semestre 1926, il loro aumento di circa 87,5% nel 1927 risulta evidente. Questo aumento tultavia è stato determinato per un'altra causa ancora che si può dedurre dall'analisi della cifra d'affari del 1927.

I raccolti del 1924 sono stati eccezionalmente scarsi e ciò ha reso necessaria l'importazione di ingenti quantità di cereali inel primo semestre 1925. La raccolta del 1925 e stata, al contrario, assai buona. Nel corso del secondo semestre 1925 e del primo semestre 1926, la Polonia ha potuto dunque non solamente ridurte al minimo le importazioni dei cereali, ma destinarne importanti quantità per l'esportazione.

I raccolti del 1926, nelle cifre definitive, sono stati molto più cattivi di quanto era stato previsto, ciò che ha reso di nuovo necessaria l'importazione di ingenti quantifa di cereali.

Queste importazioni hanno raggiunto cifre particolarmente importanti nei mesi di aprile e maggio 1927. Sono state quindi queste importazioni che hanno determinato il peggioramento della bilancia commerciale.

L'importazione dei cereali durante gli ultimi tre anni, si presenta come appresso: (in migliaia di franchi oro):

| 1925    | 1926                                                     | 1927                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.923  | 2.804                                                    | 81.051                                                                                              |
| 19.523  | 1.566                                                    | 33.216                                                                                              |
| 1.454   | 174                                                      | 890                                                                                                 |
| 21.990  | 484                                                      | 10.343                                                                                              |
| 10.919  | 3.491                                                    | 23.176                                                                                              |
| 117.512 | 394                                                      | 6.027                                                                                               |
| 18.852  | 29                                                       | 723                                                                                                 |
|         |                                                          |                                                                                                     |
| 205.173 | 8.942                                                    | 155.425                                                                                             |
|         | 14.923<br>19.523<br>1.454<br>21.990<br>10.919<br>117.512 | 14.923 2.804<br>19.523 1.566<br>1.454 174<br>21.990 484<br>10.919 3.491<br>117.512 394<br>18.852 29 |

Gli anni 1925 e 1927 presentano molta analogia: facendo seguito a degli anni di cattivi raccotti, nessi si verificano considerevoli importazioni di cereali. Tuttavia queste importazioni dimostrano caratteri differenti: infatti nel 1925 al primo posto con il 66,5% del totale, stanno le farine, mentre nel 1927 l'importazioni di del totale, stanno le farine, mentre nel 1927 l'impor-

tazione di esse e scesa a 4,3% cedendo il posto a quella del frumento. Ció e derivato dalla politica d'approvvigionamento seguita dal Governo e tendente ad interdire l'importazione delle farine ed a facilitare quella del frumento.

Deducendo i cereali e le farine, le importazioni dei prodotti alimentari sono state nel 1925 di 257.334.000 franchi oro, nel 1926 di 145.060.000 frs. oro, nel 1927 di 233.053.000 frs. oro. Relativamente ai principali gruppi, queste importazioni, si presentano così: (in migliaia di franchi oro):

|                     | 1925   | 1926   | 1927   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Riso                | 29.683 | 13.309 | 28.086 |
| Limoni e aranci     | 13.155 | 5.253  | 7.693  |
| The, caffe, cacao   | 36.150 | 31.479 | 38.730 |
| Aringhe             | 22.278 | 17.864 | 26.945 |
| Grassi commestibili | 33.586 | 23.336 | 44.790 |
| Tabacco             | 46.721 | 21.620 | 19.468 |

L'incremento di queste importazioni e stato determinato dalle migliorate condizioni della popolazione operaia e agricola che si e dimostrata piu forte consumatrice di riso, aringhe, grassi commestibili. Le importazioni del the, del caffe e del cacao segnano variazioni molto meno importanti.

Le importazioni dei prodotti d'origine animale segnano notevoli oscillazioni come lo provano le se-

guenti cifre: (migliaia di franchi oro):

| Pelli greggie<br>Cuoio lavorato<br>Calzature | 1925<br>6.904<br>54.166<br>27.935 | 1926<br>15.322<br>30.900<br>3.441 | 1927<br>36.173<br>52.317<br>5.628 |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Totalo                                       | 106 497                           | 61 2/1                            | 124 570                           |  |

Le cifre surriportate dimostrano come sia sempre più accentuata la tendenza di sostituire le importazioni dei prodotti lavorati con quelle delle materie prime. Infatti le importazioni delle calzature costituivano nel 1925 il 26,2% del totale delle importazioni dei prodotti di origine animale, nel 1926 il 5.6% e nel 1927 il 4,5%; quelle del cuoio lavorato, rispettivamente il 50.8%, 50.4% e 42.0%. - Per contro, le importazioni delle pelli greggie costituivano, rispetti-vamente, il 6,5%, 25,0% e 29.0% del totale delle importazioni di questo gruppo.

I prodotti suindicati formavano più dell '80% delle importazioni dei prodotti di origine animale. Il rimanente comprendeva altri prodotti del genere e

principalmente pelliccie.

Le importazioni dei prodotti chimici sono illustrate dal seguente specchietto: (in migliaia di franchi oro]:

|                            | 1925   | 1926   | 1927   |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Prodotti inorganici        | 36.610 | 22.293 | 44.880 |
| fosforiti, sali potassici, |        |        |        |
| salnitro, scorie Thomas.   | 28.123 | 15.246 | 31.377 |
| Prodotti organici          | 45.277 | 59.827 | 82.041 |
| Oli e grassi tecnici       | 23.631 | 32,798 | 42.209 |
| Tannino                    | 3.755  | 8.987  | 10.625 |
| Coloranti e vernici        | 9.242  | 7.859  | 16.496 |
| Coloranti sintetici        | 3.761  | 4.376  | 10.431 |
| Prodottí chimici diversi   | 9.977  | 6.257  | 9.989  |
|                            |        |        |        |

Merita uno speciale rilievo l'aumento delle importazioni degli oli, dei grassi tecnici e del tannino che corrisponde a quello delle importazioni delle pelli e dei concimi chimici. Il consumo di questi ultimi ha segnato un aumento molto piu rapido che non le importazioni e ciò grazie allo sviluppo della produzione indigena.

Analizzando le importazioni dei prodotti metallurgici e delle machine comincieremo per studiare le importazioni dei minerali e dei rottami di ferro. Esse si presentano come appresso: (in tonnellate):

| Minerali di ferro  | 1925    | 1926    | 1927    |
|--------------------|---------|---------|---------|
|                    | 294.797 | 273,287 | 709.530 |
| Minerali di piombo | 8,808   | 9,608   | 16,349  |
| Minerali di zinco  | 36,349  | 100,933 | 196,655 |
| Rottami di ferro   | 162,843 | 163,089 | 472,032 |

Queste cifre provano l'importante sviluppo dell'industria metallurgica polacca particolarmente quella del ferro e dello zinco. A titolo di confronto riportiamo le cifre illustranti l'andamento della produzione in questo ramo: (in tonnellate):

|         | 1925    | 1926    | 1927      |
|---------|---------|---------|-----------|
| Ghisa   | 315,000 | 327,000 | 616,000   |
| Acciaio | 782,000 | 788,000 | 1,248,000 |
| Zinco   | 114,000 | 124,000 | 150,000   |

Nonostante guesto aumento della produzione polacca, le importazioni dei prodotti metallurgici segna un aumento considerevole. Le importazioni dei metalli (i più importanti) e dei prodotti in metallo, sono illustrate dal seguente specchietto: (in milioni di franchi orol:

|                               | 1925   | 1926   | 1927    |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| Metalli e articoli in metallo | 78.788 | 37,760 | 76,495  |
| di cui: rame, leghe di rame e |        |        |         |
| prodotti di rame              | 16,946 | 9.568  | 21,217  |
| Macchine e apparecchi         | 96.820 | 52.184 | 130,990 |
| Macchine elettriche           | 6,246  | 5,424  | 10,547  |
| tessili                       | 20,426 | 6.916  | 27,263  |
| , agricole                    | 11,118 | 7.934  | 20.296  |
| Caldaie e apparecchi per      |        |        |         |
| riscaldamento                 | 6,194  | 5.910  | 11,585  |
| Motori                        | 7,439  | 4.543  | 9,980   |
| Macchine - utensili           | 11,113 | 2,959  | 9,206   |
| Materiale elettrotecnico      | 29.520 | 26,699 | 42.636  |
| Materiale da trasporto        | 46.328 | 19,158 | 38,849  |
| di cui: automobili            | 26.154 | 9,792  | 28,226  |
|                               |        | 71.7-  | -0/==0  |

Queste cifre comprovano il progressivo ed intenso sviluppo degli investimenti e non solo in confronto al 1926, ma pure al 1925. Soltanto le importazioni delle macchine - utensili segnano una diminuzione dovuta allo sviluppo della produzione indigena.

La importazioni della carta e delle materie prime per l'industria cartaria, sono illustrate dalle se-

guenti cifre: [milioni di franchi oro]: 1926 1927 Stracci e maculatura 1,385 13.197 20.458 Carta e suoi lavori 20.880 9.000 20.120

Totale 23.634 23,212 44,551 Nonostante che le importazioni della carta sianaumentate notevolmente in confronto al 1926, la loro partecipazione al totale delle importazioni di questo gruppo e scesa da 88,4% nel 1925 a 4,5% nel 1927.

Le importazioni di un altro importante gruppo, cioe il tessile, si presentano così: (milioni di franchi oro):

|                    | 1925     | 1926       | 1927      |  |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|
| Juta               | 15,581   | 13,514     | 18,390    |  |
| Cotone             | 166,948  | 156,390    | 170,537   |  |
| Filati di cotone   | 11,896   | 14,390     | 25,099    |  |
| Cotonate           | 61,310   | 13,140     | 21,331    |  |
| Lana               | 85,780   | 61,938     | 96,060    |  |
| Lana pettinata     | 12,504   | 6,476      | 19,231    |  |
| Filati di lana     | 19,170   | 11,213     | 36,734    |  |
| Tessuti di lana    | 17,101   | 4,283      | 7,809     |  |
| Seterie            | 16,987   | 10,645     | 20,075    |  |
| Totale             | 434,223  | 304,345    | 439,975   |  |
|                    | 1925     | 1926       | 1927      |  |
|                    | (in mili | oni di fra | nchi oro) |  |
| Abití e confezioni | 62.190   | 14.945     | 14.765    |  |
| di cui:            |          |            |           |  |
| Abiti              | 27.895   | 5 656      | 1 19/     |  |

Il valore totale delle importazioni dei prodotti tessili nel 1927, poco differisce da quello del 1925. Tuttavia le importazioni dei singoli articoli presentano dei cambiamenti assai importanti. Senza parlare di altri tessuti, le importazioni delle cotonate e dei tessuti di lana che nel 1925 raggiungevano il 22,0% sono scese nel 1927 a 11,2%. Se si aggiungano a queste importazioni quelle degli abiti confezionati, si può constatare il grande progresso realizzato dopo il 1925 per quanto concerne la sostituzione delle materie prime ai prodotti lavorati.

6.352

8.222

Per quanto concerne le importazioni delle materie prime, la fluttuazione dei loro prezzi è stata così importante che per un più preciso giudizio, conviene riportaire anche i dati quantitativi: (in tonnellate):

|        | 1925   | 1926   | 1927   |
|--------|--------|--------|--------|
| Cotone | 54,773 | 65,649 | 79.395 |
| Lana   | 11,538 | 12.265 | 17.645 |

Queste cifre dimostrano come, magrado la crisi del 1926, l'industria tessile polacca sia andata sempre più sviluppandosi.

Procedendo all'esame delle esportazioni conviene consacrare qualche osservazione al fatto che l'aumento delle esportazioni è stato, nel 1927, molto più lento che non quello delle importazioni. Le condizioni per l'esportazione sono state effettivamente molto più difficii nel 1927 che non nel 1926.

E'da osservare innanzitutto che dopo il ribasso dello zloty nel corso del secondo semestre 1925, il rialzo dei prezzi avveniva meno rapidamente in confronto al deprezzamento della moneta. Le esportazioni beneficiavano di un premio che si è mantenuto quasi intero nel corso dell'anno 1926, ma che diminui rapidamente dopo la stabilizzazione di fatto dello zloty, per poi scomparire nel 1927.

Inoltre, la discesa dei prezzi del carbone, che durante lo sciopero inglese veniva esportato a prezzi eccezionali, ha esercitato una certa influenza, ma meno importante di quello che possa credersi. Infine nel 1926 sono state esportate delle importanti quantità di cereali, mentre nel 1927, come già e stato detto, queste esportazioni cessarono quasi del lutto.

La contrazione delle esportazioni dei cereali e illustrata dal seguente specchietto: (in migliaia di

franchi orol:

| Frumento<br>Segala<br>Orzo<br>Avena<br>Piselli e faggioli<br>Patate | 1925<br>24.018<br>32.044<br>21.994<br>6.099<br>8.422<br>3.137 | 1926<br>14.071<br>39.741<br>25.214<br>10.649<br>14.217<br>4.707 | 1927<br>1.974<br>2.402<br>15.525<br>1.646<br>13.029<br>7.526 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Totale                                                              | 95.714                                                        | 108.599                                                         | 52.104                                                       |

Si e avuta quindi una diminuzione di 56,495,000 fr. oro. nelle esportazioni dei prodotti agricoli. Occorre inoltre aggiundere a questa cifra le diminuzioni subite dalle esportazioni dei legumi, della farina e dei prodotti di patate facendo salire il "deficiti" a 65 milioni di frs. oro.

Per conseguenza se il valore totale delle esportazioni dei prodotti alimentari che è stato nel 1925 di 322.060.000 frs. oro., nel 1926 di 381.450.000 e nel 1927 di 352.414.000, non segna che una diminuzione poco importante, ciò è dovuto all'aumento delle esportazioni di altri prodotti, come può osservarsi dalle seguenti cifre: (in migliasi di franchi oro):

|                   | 1925   | 1926   | 1927   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Zucchero          | 77.249 | 84.450 | 75.821 |
| Carne             | 49.380 | 35.019 | 38.014 |
| Burro e formaggio | 4.118  | 15.925 | 24.996 |
| Uova              | 46.692 | 74.246 | 97.271 |
| Luppolo           | 6.787  | 5.838  | 10.875 |
| Foraggio          | 17.658 | 28.175 | 39.989 |
|                   |        |        |        |

Come puó osservarsi dalle cifre surriportate il principale posto, per le esportazioni degli articoli di questo gruppo, e tenuto dalle uova, quindi dal foraggio e dal burro e formaggio. Già dal 1926 la Polonia è divenuta il più importante esportatore di uova sul mercato mondiale e questo suo primato le resta anche per il 1927.

Le esportazioni degli animali vivi segnano anch'esse un notevole aumento come lo provano le cifre seguenti: (in migliaia di franchi oro):

|               | 1925    | 1926   | 1927    |
|---------------|---------|--------|---------|
| Totale        | 101.439 | 66.686 | 110.858 |
| di cui: suini | 67.361  | 47.106 | 97.53   |

Le esportazioni dei prodotti di origine animale, specialmente pelli greggie, crino, setole, penne e piume, sono state nel 1925 di 25.882.000 frs. oro, nel 1926

di 19.952.000 e nel 1927 di 22.567.000

Un aumento di particolare importanza si è avuto nelle esportazioni del legno che sono passate da 227.041.000 frs. oro nel 1925 a 206.811.000 nel 1926 e a 368.412.000 nel 1927. Quantitativamente e per le principali specie l'esportazione del legno, si presenta come appressor; (in fonnellate):

|                  | 1925      | 1926      | 1927      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Legno di tronco  | 690.563   | 1.125.769 | 1.272.902 |
| Legno da miniere | 345.469   | 899.551   | 1.099.205 |
| Tronchi e ceppi  | 494.724   | 799.491   | 1.451.679 |
| Tavole e morali  | 1.139.588 | 1.493.175 | 2.004.222 |
| Pali telegrafici | 79.722    | 84.688    | 64.493    |
| Traversine       | 361.033   | 312.187   | 228.768   |
|                  |           |           |           |

Le esportazioni delle piante e delle sementi sono state di 32.299.000 frs. oro nel 1925, di 24.488.000 nel 1926 e sono saffre a 39.363.000 nel 1927. Il primo posto di queste esportazioni è occupato dalle sementi di foraggiera.

Le esportazioni del carbone e dei prodotti petroliferi, sono illustrate dal seguente specchietto: (in

migliaia di franchi oro):

|                   | 1925    | 1926    | 1927    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Carbone           | 144.374 | 252.110 | 199.149 |
| Petrolio          | 8.445   | 12.835  | 7.793   |
| Olio per motori   | 9.074   | 13.188  | 6.149   |
| Olio lubrificante |         | 9.341   | 7.728   |
| Benzina           | 19.644  | 19.860  | 16.660  |
| Paraffina         | 16.969  | 20.217  | 12.921  |
|                   |         |         |         |

Totale 215.953 336.166 257.282

Come risulta dalle cifre surriportate, le esportationi dei prodotti petroliferi segnano una sensible diminuzione e ciò a causa della crisi avutasi sul mercato mondiale. Tuttavia nel corso degli ultimi mesi si è manifestato un certo miglioramento e vi e motivo di credere che nel prossimo avvenire, le esportazioni di tali prodotti raggiungeranno il livello precedente.

La situazione si presenta differentemente, per quanto concerne l'esportazione del carbone. Come e noto prima della lotta economico - doganale con la Germania, la Polonia esportava in questo paese circa 500.000 tonn. al mese, ed alle volte anche piu. Nel corso dei primi mesi di tale lotta, le esportazioni del carbone hanno diminuito in notevole misura. Tuttavia, anche prima dello sciopero minerario inglese, l'esportazione aveva già iniziata un sensibile miglioramento, per passare poi, in seguito al suddetto sciopero, al livello normale. Contrariamente alle generali previsioni la diminuzione delle esportazioni, dopo cessato lo sciopero, non è stata affatto importante.

Senza fermarçi ad un'analisi delle esportazioni dei prodotti chimici che sono state nel 1925 di 22.235.000, nel 1926 di 23.738.000 e nel 1927 di 23.488 frs. oro, passiamo all'esame delle esportazioni dei

metallurgici.

L'esportazione dei metalli e dei prodotti in me-

|                        | 1925         | 1926   | 1927   |
|------------------------|--------------|--------|--------|
| Lamiere di ferro ed ac | cciaio 7.342 | 7.783  | 17.113 |
| Tubi                   | 12.033       | 9.333  | 14.339 |
| Piombo                 | 11.820       | 12.862 | 10.453 |
| Zinco                  | 58.439       | 87.807 | 94.628 |
| Lamiere di zinco       | 24.543       | 7.392  | 10.920 |

Totale 138.606 139.334 168.342

Lo zinco occupa sempre un posto predominante nelle esportazioni dei prodotti metallurgici. Le esportazioni dei prodotti siderurgici segnano un certo miglioramento o ciò corrisponde, in una certa misura, all'aumentata produzione. L'esportazione disura il aumentata produzione. L'esportazione dimetalli e dei prodotti in metallo e illustrata dal seciuente susceptietto (in migliaia di franchi oro):

|                   | 1925   | 1926   | 1927   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Lino              | 12.137 | 6.965  | 9.010  |
| Filati di colone  | 12.723 | 9.292  | 6.083  |
| Tessuti di cotone | 51.922 | 22.490 | 29.491 |
| Lana              | 10.412 | 3.420  | 4.433  |
| Filati di lana    | 23.242 | 15.689 | 17.568 |
| Tessuti di lana   | 13.959 | 7.859  | 8.819  |
|                   |        |        |        |

Totale 141.735 77.982 85.082

Le esportazioni dei prodotti tessili, dopo la forte diminuzione verificatasi nel 1926, segnano una notevole ripresa, ma senza raggiungere il livello del 1925. D'altraparte, come già e stato osservato, le importazioni del cotone sono aumentate nel 1927 di circa il 45% in confronto al 1926 e quelle della lana di circa il 53%. Questa contraddizione apparente si spiega con l'aumento del consumo interno dei prodotti tessili:

Fatta l'analisi dei principali gruppi sia delle esportazioni, sia delle importazioni e data una particolare attenzione ai fenomeni favorevoli e sfavorevoli, possiamo giungere alle conclusioni ed osserviamo che i fenomeni favorevoli hanno la prevalenza sui contrari. Nel campo delle importazioni ai primi posti stanno gli articoli indispensabili per gl'investimenti e per la produzione, come pure ai prodotti consumati dalla gran massa della popolazione, ciò che prova l'aumento di benessere. D'altraparte, per quanto concerne le esportazioni le difficolta create dalla guerra doganale con la Germania, sono state dalla guerra doganale con la Germania, sono state dalla guerta della presenta della guerda della menti del commercio estero.

La guerra doganale ha dato inoltre un'altro importante risultato. Le esportazioni polacche infatti, concentrate fino al 1925 quasi esclusivamente sul mercato tedesco, si sono aperte l'accesso su altri mercati mondiali, hanno imparato a cercare nuovi sbocchi e a

lottare, con successo, per mantenerli.

Resta ancora molto da fare in questo campo. Osserviamo che la direzione di questo lavoro è stata affidata all'Istituto Nazionale dell'Esportazione la di cui mancanza si faceva vivamente sentire.

T. JANISZOWSKI:

## DYPLOMACI POLSCY W NEAPOLU W XVI-YM WIEKU.

(I DIPLOMATICI POLACCHI IN ITALIA NEL XVI SECOLO).

Rzym. Padwa i Bolonja to trzy miasta italskie. które oddawna już to dla względów politycznych i kościelnych, już to naukowych ściągały na krótszy, lub dłuższy pobyt gromady Polaków od wieków średnich. Dalej poza Rzym rzadko tylko wyprawiał sie polski turvsta, aby przelotnie przyjrzeć się osobliwościom italskiego Południa. Dopiero od czasów Bony Neapol coraz częściej ogląda gości z Polski. Od wjazdu pol-skich postów po rękę Bony w dniu 21 listopada 1517. kasztelana kaliskiego Stanisława Ostroroga i archidiakona krakowskiego Jana Konarskiego, ponawiaja sie okazje wypraw do Bari w interesach królowej, przyczem wysłannicy dworu (jak np. Dantyszek w r. 1524, Ocieski w 1541) zatrzymują się w uroczej stolicy południowego królestwa. I studenci staraja sie zobaczyć cuda Neapolu i okolicy, jak np. Kochanowski. Ale na dłuzszy pobyt przybywają tam Polacy dopiero po śmierci Bony, w związku z długotrwałemi i kłopotliwemi zabiegami Zygmunta Augusta o spadek no matce.

Gdy tylko dotarła do Polski wieść o jej śmierci w Bari i falszywym testamencie na rzecz Filipa II. wysłał król zaraz w r. 1558 bawiącego w Rzymie opa-ta lędzkiego, Jana Wysockiego, który jednak prócz uroczystych egzekwij niczego więcej nie mógł dokonać. Trzyletni pobyt w Neapolu biskupa poznańskiego Adama Konarskiego (1561 — 64) także pozostał bez rezultatu: zła wola króla hiszpańskiego i jego narzędzia, wicekróla Neapolu, krętactwa, intrygi i wszelkiego rodzaju nadużycia uniemożliwiały nawet podjecie tych kosztowności i sum, których przynależności do Zygmunta Augusta otwarcie nie przeczono. Sprawa "sum neapolitańskich" miała się przeciągnąć na długie lata, łak długie, że i do końca istnienia Rzeczypospolitej nie została załatwiona 1). Ale Zygmunt August nie mogł tego przewidywać: uważając, że jako naturalny spadkobierca Bony ma wszelkie prawo i słuszność po swej stronie i, potrzebując gwałtownie sum pieniężnych, które po matce pozostały, postanowił wyteżyć wszystkie siły do odebrania spadku. Korespondencja jego z ostatnich lat świadczy, ile energji i nadziei wkładał w te zabiegi; one to w znacznej mierze podyktowały nawet polityke religijno - kościelną królowi, który w sporze z Filipem II pragnał mieć po swej stronie życzliwość

Podjete regularne zabiegi sadowe i procesowe wymagały stałej obecności przedstawiciela królewskiego w Neapolu. Dzięki temu powstała tu placówka dyplomatyczna. Po powrocie Konarskiego upatrzono na nia słynącego z obrotności i wykształcenia, sekretarza królewskiego Pawła Stempowskiego.

Stempowski, rówieśnik i kolega Jana Kochanow-

ny w Fraszkach). Już w r. 1560 spotykamy go z tytułem "supremus notarius" kancelarji królewskiej 2). Jakób Górski, krakowski humanista, chwali go w 1562 jako kierownika kancelarji Padniewskiego, szczególnie uzdolnionego w piśmie i wymowie 1]. Te zalety - obok niewątpliwej znajomości języka italskiego — zadecydowały o wyborze Stempowskiego na stanowisko agenta w Neapolu. Wyjechał (am zapewne w r. 1565, żegnany przez Kochanowskiego łacińska elegia. Przybywszy do Neapolu, młody dyplomata polski zabrał sie do uciażliwej walki z rzadem, sadami i uzurpatorami dziedzictwa barskiego - sukcesami nie mógł się wykazać. Ale z pobytu w Italji skorzystał, aby opracować zaczete może jeszcze za studiów padewskich dzieło De Republica. Jaka treść była tej pracy, nie wiemy, czy przeważał w niej pierwiastek starožytny, o republikach greckich i rzymskich, czy też - co prawdopodobniejsza - teoretyczny, o ustro-

> i język 1. Obznajmiwszy się z gruntem neapolitańskim Stempowski wszedł w tamtejsze koła literackie i usiłował pozyskać ich sympatje dla osoby swego króla. Uważał zapewne, że sympatje te mogą się przydać w trudnej sprawie spadkowej, w której rząd wicekróla i sady neapolitańskie pod naciskiem hiszpańskim zajmowały stanowisko wrogie. To też gdy w r. 1568 przyszły do Neapolu wiadomości o powodzeniach orężnych Zygmunta Augusta przeciw Moskwie, znalazł w cenionym poecie neapolitańskim piewcę sławy jagiellońskiej. Jan Baptysta Arcuccio, zarazem prawnik i teolog, płodny poeta łaciński, napisał ode na cześć zwycięskiego króla i zamieścił ją na czele swego zbioru p. t. Jo. Baptistae Arcucii Neapolitani Odarum Libri II Ad Sigismundum Augustum Poloniae Regem, wydanego z piękną winieta w r. 1568 ["Excudebat Joannes Boyus, Neap.") z imprimatur biskupiem.

iach panistwowych i sztuce rzadzenia: rzecz nie została wydrukowana, a rekopis przepadł. Ale ci ze współczesnych, którzy go czytali, mają dlań niez-wykłe pochwały. Paweł Manucjusz, któremu ja autor

przesłał za pośrednictwem Jakóba Górskiego, wra-

cajacego wiosna 1567 z wycieczki do Neapolu, podnosi w liście Stempowskiego gruntowne wyzyskanie

literatury starożytnej i nowszej oraz piękny układ

skiego z akademji krakowskiej (1543) i padewskiej,

musiał się wyszczególniać już w wieku młodym, jeśli

go nacia polska w Padwie obrała w 1553 r. konsylia-

rzem uniwersytetu legistów. Zagranica uzyskał od pap. Pawła IV kanonję włocławską 1 grudnia 1558 1).

Wróciwszy do kraju, wybił się w kancelarji koron-nej za podkanclerstwa biskupa Padniewskiego, pod

którym pracował wraz z Andrzejem Patrycym Nideckim i Janem Kochanowskim (przezeń upamietnio-

Zarve przebiegu tej sprawy podał Kl. Kantecki, Sumy neapolitańskie, Warzawa 1881, oraz w świetle źródeł archiwal-nych italskich zwiędle Ludovico Pepe, Storia dalła successione degli Storzeschi, Bari 1900 (Documenti e monografie per la storia di terra di Bari, vol. II).

Wierzbowski, Uchansciana II 376.

<sup>1</sup> Tanze II 444.

Morawski, A. P. Nidecki 106.

Sl. Lempicki, Manuncjusze weneccy a Polska, Pam. lilet. 1923/6 s. 170.

Z przedmowy do zbioru dowiadujemy się, że to nie sam jeden Arcuccio poświecił swe pióro Zygmuntowi Augustowi. Autor przedmowy Jan Franciszek Brancalione, prezydent Akademji Syrenów i Eubulów, podnosi, że cała akademja, której przewodniczy, w poezji i prozie, po italsku i łacinie opiewa króla polskiego, z której to Muzy płodów narazie ogłaszaja

utwory Arcuccia.

Z tomików Arcuccia okazuje się, że Stempowski pozyskał sobie i dla polityki polskiej zainteresował Akademię Syrenów. Było to główne środowisko ów-czesnego ruchu umysłowego i literackiego Neapolu 1). Zawiazana w r. 1546 pod nazwa dei Sireni od znaku syreny, skupíła w sobie najlepsze pióra poetyckie, jak B. Rota, Fabricio Caraccioli, oraz naukowe, jak Brancalione, wybitny naówczas medyk i filozof. Rozwiązana przez wicekróla, odrodziła się pod przewodnictwem Brancaliona i w drugiej połowie wieku odgrywała ważną rolę w życiu umysłowem i tawarzys-kiem Neapolu. Stosunki jej z Polską nie przerwały się na pierwszym występie, mimo, że w tymże roku 1568 śmierć zabrała Stempowskiego. Jego zdobycze propagandowe miał przejąć następca.

Na wieść o zgonie Stempowskiego, polecił Zygmunt August agentowi swemu w kurii rzymskiej. dzielnemu Jerzemu z Tyczyna, oraz bratu zmarłego, Stanisławowi Stempowskiemu, kanonikowi również włosławskiemu, bawiącemu na studiach prawniczych w Italii (był w r. 1567 konsyljarzem nacji polskiej w Padwiel, pilnować swych spraw w Neapolu, dopóki nie przyjedzie upatrzony przezeń agent stały. Wybór królewski padł na Stanisława Kłodzińskiego z Kłodna herbu Łada.

Kłodziński znał Italję doskonale, może lepiej jeszcze od swego poprzednika. Nieco odeń młodszy, urodził się (około r. 1536) w domu, który stykał się

z italską atmosfera dworu Bony.

Wykształcony w retoryce przez Wojciecha Wedrogowskiego, krakowskiego profesora, dostał sie Stanisław Kłodziński na dwór podkanclerzego Jana Przerębskiego, który poznawszy jego zdolności, wyrobił mu u króla na 6 lat pensję roczną sto dukatów wegierskich z žup wielickich jako "niezwykłych zdol-ności młodzieńcowi" na studja w Italji <sup>9</sup>). Od r. 1556 studjował literaturę rzymską i grecką najpierw w Padwie, potem w Bolonji, u sławnego Robortella, mistrza Patrycego i Kochanowskiego, oraz u zaprzyjaźnionego z Kromerem Pompilia Amaseo. Aż jedenaście lat miał się kształcić w akademjach italskich. Dzięki życzliwości Hozjusza i Kromera (który go w r. 1563 ratował z długów prywatnym darem 6 dukatów) uzyskał przedłużenie pensji od króla, oraz jakieś drobne beneficjum 3]. Przerzuciwszy się do prawa, otrzymał w Bolonji 20 sierpnia 1566 doktorat prawa kanonicznego. W Rzymie, gdzie bawił kilka mie-

siecy przed promocją, oraz i potem, umiał sobie zjednać sympatje wielu kardynałów a nawet samego pa-pieża Piusa V, który wyjeżdzającemu do Polski nuncjuszowi Ruggieremu polecił nadanie Kłodzińskiemu pierwszej wolnej kanonji. Przyjechawszy do Polski, otrzymał archidjakonat żmudzki a przyjęty do kancelarji królewskiej jako sekretarz pod Padniewskim, "na sejmie piotrkowskim w r. 1567 dowcip swój wiel-ki pokazał", i wraz z dworem przebywał w Knyszynie. Jednakowoż położenie jego materjalne nie było świetne, gdyż biskup Padniewski nie chciał mimo zabiegów nuncjusza dać mu wakującej kanonji krakowskiej. Kłodziński udał się ze skarga do Heilsbergi do swego patrona Hozjusza, który podówczas, rozżalony na stosunki polskie i pruskie, nosił się z myśla stalego osiedlenia się w Rzymie. Pisząc o tem do kardynala Sirleto, zwierzał sie Kłodziński, że i on chetnie z Hozjuszem przeniósłby się do Italji ). Chociaż sejmu lubelskiego w maju 1569 król przy poparciu nowego podkanclerzego Franciszka Krasińskiego mianował go następcą Stempowskiego i z obszerna instrukcją wyprawił na Południe 1. Pensje otrzymał wreszcie udało mu się kanonję krakowską otrzymać, kiedy przez śmierć Stempowskiego opróżniła się placówka neapolitańska, Kłodziński skorzystał ze sposobności, aby powrócić do ukochanej Italii. Podczas tęsamą co poprzednik (1500 dukatów wegierskich rocznie). W pracy swej miał być poddany ogólnemu kierownictwu Hozjusza, którego w tymże 1569 roku król wysłał na stały pobyt do Rzymu w zwiazku z całością zabiegów o zwrot dziedzictwa barskiego. W bieg spraw na miejscu w Neapolu miał go wprowadzić Jerzy z Tyczyna.

Przybywszy we wrześniu 1569 do Neapolu, wział sie Kłodziński energicznie do pracy. Ruchliwość jego i obrotność widnieje w korespondencji jego z kancelarją królewską, i z Hozjuszem 1). Dzięki swym wysiłkom mógł się poszczycić co pewien czas jakimś sukcesem, wydzierając to od rządu neapolitańskiego, to od dłużników przynajmniej pewne procenty od sum należnych królowi. Stąd też zyskał zaufanie Zygmunta Augusta (który mu np. darował w r. 1571 wyprocesowaną przezeń kwotę tysiąca dukatów), jakkolwiek ściągał czasem na siebie zarzuty nieliczenia się z instrukcjami oraz uważał podkanclerzego ostrą krytyka postepowania kancelarji królewskiej, zatargamí z Jerzym z Tyczyna i odrzucaniem współpracowników z Polski przysłanych (np. Franciszka Krupki). Zarzucano mu na dworze, że jest zbyt hojny w szafowaniu groszem na miejscu w Neapolu. Utrzymywać miał się z pieniędzy tam odzyskiwanych. Stąd też w okresach mniej pomyślnych skazany był na niedostatek, ale gdy jakaś sporsza kwota napłyneła, obracał jej część na opłacanie adwokatów i popleczników. W Polsce nie rozumiano dostatecznie tej potrzeby (choć i sam surowy Hozjusz tłumaczył potrzebę "smarowania"), toteż wyrażano nieraz Kłodzińskiemu niezadowolenie. On jednak pragnąc dopiąć celu, czynił

Ben. Croce, L'Achademia dei Sereni w 44 Iomie Archiuio storico per le provincie Napoletane, Nuova Serie, Anno V. Napoli 1919 str. 368 — 374; Gio Bern. Tafuri da Nardo, Istoria degli scrittori nati nel regna di Napoli, 1752.

Nadanie królewskie z 8 maja 1566 w rkpsie Ossol, 180. Listy Kłodzińskiego do Kromera w rekopisie Czartor.
 1610 f. 67, 127 i Jagiell. 28 II f. 13; listy do Hozjusza w E. S. Cypriana Tabularium Eccl. Rom. 1743.

Relacje nuncjuszów I 217, list z 6 lutego 1568. Akta podkanel. Fr. Krasińskiego, tomy 1 - III

a) Pierwsza znana z Aktów Kras., druga z Grabowskie-go Starożytności histor. t. II.



#### IX ROCZNICA ZWIĄZKÓW FASZYSTOWSKICH W WARSZAWIE.

W siedzibie Faszystowkiego Zwiazku Intskiego W Warszawi odbył się uroczysty okolóż z powoda IX roczniey założenie Itelekich Zwiazków Faszystowskich W okodożie tym wzięje udział wazyszy urześnież Poselstwa z Charge d'Affaires p. Sapuppo na czele oraz liczni człożkowie kolonji intskiej wza z rodzinami. Obchód odbył się niezwykle uroczyścię; rozpoczął się od oświadczenia ustępującego sekretarza, który nawiązał do powziętej uchwały, na mocy której postanowiono wręczyć p dr. Antonio Menotti Corvienu adres dziękczynny oraz oznaką wdzieczności za jego piecioletnią dzialalność w charakterz Delegata

działalność w charakterze Delegata Faszystowskiego w Polsce; następnie wręczono mu arlystycznie wykonany na pergaminie adres psmiąlkowy oraz IL IX ANNUALE DEI FASCI ITALIANI A VARSAVIA.

Nella sede del Fascio italiano di Varsavia ha avuto luogo la solenne cieletrazione dei IX annuale della
iondazione dei Fasci Italiani di Combattimento. Alla
occinenia intervenne al completo il personale della R. Legazione con a capo l'Incaricato d'Affari Comm. Sapuppo. Erano presenti anche le lanniglie della coloniatannia. Intinitata con le dichianazioni dell'Segretario
uscente circa Intima deliberazione con la quale al Dott.
Antonio Menolti Corvi si volava un indirizzo ed un tangiolie segno di riconoscenza per l'opera svolta durante
cinque anni quale Delegato fascista in Polonia, segui la
consegna a quest'oltime di un'artisti:

ca pergamena ricordo e di una medaglia d'oro appositamente coniata in Italia.



medal złoty, wykonany w

Przemówienie okolicznościowe wygłosił nowy sekretarz Związku, p. dr. Antonio Menotti Corvi.

Po zakończeniu uroczystości zostało wydane przyjęcie dla uczeslników przez p. Menotki Cozvi.



Quindi il nuovo Segretario del Fascio, Dott. Antonio Menotti Corvi, Iteme il discorso commenorativo, estituado la continuamente rinnoval-lantesi govinezza del Partiviros del Duce. Al discorso, acclamatissimo, segii la distribuzione delle tesser.

Quindi, dopo la cerimonia, il

Dott. Menotti Corvi, coadiuvato dalla sua gentile Signora, offri un trattenimento agli intervenuti.



często wydatki na własną rekę, oczywiście zawsze w imieniu króla Dzięki temu posiadt w Neapolu wielu przyjaciół i zwolenników, którzy mu służyli wskazówkami i pomoca w zawilych procesach i sympaty zowali z zabiegami rewindykacyjnemi dalekiego króla polskiego. Najhardziej zasadnicza sprawa, zwrok sięstw Bari i Rossano, oraz kapitału pożyczonego przez Bonę Filipowi, stała najgorzej. Zygmunt August Indził się co do jej sukcesu do samej śmierci a jego złudzenia odziedziczyła spadkobierczyni Ana Jagiellonka, która po zgonie brata w listopadzie 1572 przestała plenipotencję Kłodzińskiemu do dalszego prowadzenia zabiegów w jej imieniu do dalszego prowadzenia zabiegów w jej imieniu do

Wiadomość o śmierci króla była dla Kłodzińskiego bardzo bolesna, żywił on bowiem do osoby Zygmunta Augusta głębokie przywiązanie, jak i do całego rodu Jagiellońskiego. Pragnąc dać wyraz swej załobie a zarazem wzbudzić w społeczeństwie neapolitańskiem szersze zainteresowanie się Polską i jej dynastją królewską, oraz utatwić sobie zabiegi przerozaniecenie sympatji dla odległej Sarmacji, postanowił urządzić obchód żałobny ku czci zmarłego pana na miarę iście królewską. Obchód ten odbył się 6 października 1572 r. w świątyni zwanej Monte Oliweło (św. Anny del Lombardi) w Neapolu. Na tle pomników i nagrobków dynastji aragońskiej, z której pochodziła Bona po matec, wzniesiono wspaniały katalalk. Na środku kościoła, który cały okryto czarnemi zasłonami i rzęsiście oświellono, widniały insygnia królewskie, wyrzeźbione przez artystę Leonari zalota kula, orzęł polski i korona lśniąca złotem i klejnotami, wraz z herbami ziem poszczególnych. Świątynię zapełniła arystokracja i szlachta neapolitańską, dla której przygotowano krzesta, kryte jedwabiem. Stu ubogich czarno odzianych, hojnie obdarzonych, dopełniało tłum żałobny.

Zaproszení na obchód goście zapragnęli uświetnić go nietylko swą obecnością. Każdy członek poetyckich akademij przygotował jeden lub kilka wierszy, przystosowanych do żałobnego zdarzenia, i poematy te umieszczono na katafalku. Wobec publiczności wystąpił mówca polski, aby uroczystą mową w języku łacińskim świecić pamięć i czyny Zygmunta Augusta. Mówcą tym był pomocnik Kłodzińskiego, Jan Żołczyński, którego mowę czytamy i dziś z prawdziwą przyjemnością dzięki jej przejrzystości i umie-jętnemu doborowi treści. Trudniej przychodzi lektura utworów ucetyckich, wywołanych żałobnym obchodem. Chyba żaden król polski nie znalazł tylu piew-ców poetyckich u swej trumny, co Zygmunt August w Neapolu. Siedemdziesięciu Italów chwyciło za pióro, aby układać nagrobki, lamentacje, treny, nenje, elegie a przedewszystkiem sonety żałobne; 37 tylko po łacinie, 23 tylko po italsku, a 10 w obydwóch jezykach. Są wśród nich teologowie, prawnicy, medycyfilozofowie, znalazł się i przedstawiciel najwyższej arystokracji, Ferrante Caraffa markiz di San Lucido. Wielu z nich złożyło po 2, 3 i więcej różnorodnych wierszy. Najwięcej napisał dawny wielbiciel króla polskiego, zapewne niezawiedziony przez jego hojność, Aruccio; zwraca się on w swych wierszach do Hozjusza i Kłodzińskiego (z tej elegji zaczerpnelišmy powyżej podane szczegóły obchodu w kościele aragońskim) z wyrazami pocieszenia. Do Kłodzińskiego adresują swe utwory także Pelusio, A. Cesareo i Solterini, markiz Caraffa do Anny Jagiellonki. Z dłuższych poematów zwraca uwagę sielanka Bernarda Colnagia, w której neapolitańczyk Menalca i polak Tityrus opłakują nad brzegami Sebestu śmierć jagiellońskiego Amyntascą.

Ku niezwykłemu zdumieniu stwierdzamy, iż okolicznościowi poeci rozporządzają zasobem historycznych i geograficznych wiadomości o Polsce, którychby dzisiaj darmo u literatów neapolitańskich szukać, Wiedza o jej granicach, sasiadach, o Wiśle i Dniep-

rze, o stosunkach wewnetrznych i t. p.

Ale nie same tylko pióra italskie opiewały w Neapotu śmierć Zygmunta Augusta. I Polacy dodałi swą cząstka do wyścigu poetychiego, a mianowicie na czele sam Stanisław Kłodziński, a za nim Jan Żołczyński, Jan Krasiński, Walenty Odorski, Maciej Zoł-Andrzej i Mikołaj Sekowscy.

We wszystkich swych utworach Polacy przemawiali po łacinie, znalazł się jednakże jeden w tem gronie, który cześć króla spróbował opiewać Italom po italsku w sonecie — pierwszy to chyba sonet italski pióra polskiego. Autorem jego był Mikołaj Se-

kowski.

Budzi się ciekawość, kto to byli ci Polacy, idacy śladem neapolitańskich akademików w popisach poetyckich. Na pierwszy plan oczywiście wysuwa sie Jan Zołczyński (może Żołczyński, po łacinie Zolcinius, po polsku zazwyczaj Zolczyński). "Johannes Galli Zolczinski dioc. Plocensis", wpisany do Akademji Krakowskiej w roku 1551, pochodził z zagrodowej szłachty herbu Lubicz z Żołczyna w parafji Kurowo w pow. sierpskim. Jako wychowawca Andrzeja Noskowskiego, bratanka biskupa płockiego, dostał się do Italjí na studja, które odbywał w Bolonji, gdzie musiał się zaprzyjaźnić z Kłodzińskim. Zwiedziwszy w r. 1566 ze swym wychowankiem Rzym, zaznajomił się w drodze powrotnej we Florencji z wybitnym huma-nistą, Franciszkiem Vettori. Zaszczycony przezeń listem, pełnym pochwał dla zdolności i wiedzy Polaków, odpowiedział mu (22 sierpnia 1566) wyrażeniem wdzięczności za to, co Italja Polsce daje: "Ćokolwiek cywilizacji i nauk mamy w Polsce, to wszystko naprawdę zawdzięczamy waszej ojczyźnie i wam, jej uczonym. Te nasiona przodkowie wasi zaszczepili wraz z religją przodkom naszym, tak że pierwiastków i religji i kultury i nauk nie gdzieindziej poszu-kiwaliśmy, jak u was, Italów; u was uznajemy głowę religji, namiestnika Chrystusowego, u was uczymy się szlachetnych umiejetności i wzorów cywilizacji. Dowodem tego są owe roje młodzieży polskiej, która poprzez tyle narodow i ziem złatuje się corocznie do waszych akademij, jakby na jarmarki, w celu studjów. Za waszych uczniów się uznajemy, was uważamy za naszych mistrzów i najlepszych nauczy-

Kłodziński, osiadłszy w Neapolu, wziął Zotczyńskiego w swą służbę, z której jeszcze w r. 1577 nie

<sup>11)</sup> Ciampi, Bibl crit. III, 136.

wyszedł 1), chociaż tymczasem uzyskał doktorat prawa rzymskiego (zapewne w Bolonji 10 paźdz. 1571 <sup>2</sup>). Był on prawa ręką Kłodzińskiego, jak to można wnioskować choćby z pierwszorzędnej roli, która mu spełniał w obchodzie żałobnym; używany był przezeń do rozmów z wicekrólem Neapolu, kard. Granvella 1]. On też zajął się zebraniem i przygotowaniem do druku utworów, powstałych w związku z obchodem. Druk ten jednak znacznie się opóźnił, niewatpliwie z braku środków. Lata 1573 i 74 były bardzo ciężkie dla placówki neapolitańskiej, Hozjusz donosi Annie Jagiellonce, że Kłodziński cierpi głód. Doniero edy w r. 1575 powiodło sie wydostać 40,000 dukatów na rzecz Anny, sytuacja naszych dyplomatów się poprawiła i Żołczyński mógł wtedy przystąpić do wydrukowania swego zbioru.

Maciei Żołczyński, to młodszy brat Jana, w r. 1560 wspisany do Akademji Krakowskiej, potem dworzanin Hozjusza w Rzymie aż do samej śmierci kardynała 1; musiał być obrotny, jeśli go Kłodziński chciał w r. 1577 w drażliwych sprawach wysyłać do Szwecji. Maciej Zółtowski h. Ogończyk z Zółtowa w tej samej co Żołczyński parafji, też szlachcie zagrodowy, ur. w 1540 r., uczeń Akademji Krakowskiej (wpis. w r. 1561), potem dr. teologji, posiadał kanonje płocką jak obydwaj bodaj Zółczyńscy (=1614) ").

O Sekowskich herbu Prawdzic, Andrzeju i Mikołaju, najstarszym poecie polsko - italskim, nie wiele wiemy; pochodzili z zagrodowej szlachty w Sękowie parafji Proboszczowice w pow. płockim. Mikołaj Schowski długie lata spędził na Południu i nie zaniechał pracy informacyjnej o Polsce. Był on pomocnikiem Kłodzińskiego jeszcze w r. 1584, kiedy na jego zlecenie podejmował pewne sumy ze skarbca neapolitańskiego 6). Roku 1582 ogłosił w Neapolu zwięzły obraz Polski, oparty na Kromerze p. t. Regni Poloniae brevis et compendiosa descriptio, e Maritini Cromeri Polonia decerpta. Potem poslany na placówkę hiszpańska, przygotował w Madrycie tłumaczenie hiszpańskie tegoż streszczenia. Jak sie dowiadujemy z przedmowy hiszpańskiego ksiegarza. Sekowski nie dożył wydania swej pracy, gdyż zabił sie spadłszy z konia, ale i pogrzebem jego i wydaniem książeczki zajął się zaprzyjaźniony z nim znakomity dyplomata, poseł wenecki Hier. Lipomano, który sam przed laty opracował obraz ustroju Polski.

Walenty Odorski i Jan Kołucki nie sa nam

Jan Krasiński, bratanek podkanclerzego, naówczas 22-letni młodzieniec, już po raz drugi bawił w Italji, zjechawszy teraz w 1572 wraz z nuncj. Commendonim. W Neapolu znalazł się zapewne przelotnie, gdyż celem jego przyjazdu była Bolonja, w której studjował pod przewodnictwem Sygonjusza. Tam też, idac za przykładem propagandowej akcji neapolitańskiej, usiłował szerzyć wiadomości o swej ojczyźnie, czego objawem było wydanie w r. 1573 mowy o elekcji Henryka (Oratio de electione Henrici Valesii ad Senatum et equites Polonos) i w 1574 interesującego i żywego opisu Polski (Polonia), który w całości prawie wcielony do Jak. Aug. de Thou Historigrum sui temporis, miał sie stać jednem z ołównych źródeł, informujących Europe o Polsce. Po powrocie do kraju obrał Krasiński karjere duchowną i jako kanonik krakowski używany był do różnych poselstw.

Z nim równocześnie bawił na studjach w Bolonji inny młodzieniec, który wprawdzie podczas obchodu żałobnego nie znajdował się w Neapolu i swego przyczynku do zbioru Żołczyńskiego nie dołożył, ale mimo to zasługuje tu na wymienienie. Maciej Kłodziński, najmłodszy brat Stanisława (ur. 1551 r.), kształcony najpierw w Warszawie i Łowiczu, potem w Krakowie u Stanisława Sokołowskiego, przybył w r. 1571 do Bolonji, na studja humanistyczne i prawnicze.

Sporo jeszcze lat miał Stanisław Kłodziński spędzić na swej mozolnej placówce. Zżycie się z miejscowemi stosunkami i ludźmi, którzy go zwali Clodinio, doprowadziło go do tego, że zaniechał myśli o powrocie do ojczyzny, zrezygnował na rzecz brata Macieja z benificjów kościelnych, które w Polsce posiadał, czyli wyrzekł się karjery duchownej i ożenił się z Italką. "Za namową Viceregis Neapolitani - pisze dobrze poinformowany Paprocki wkrótce po tem zajściu - tam sie ożenił, pojał Julie, córke Marchionis de Louro, synowice rodzoną książęcia w neapolitańskiem królestwie, Montis Leonis domu Pignatellów starodawnego i zacnego w onej krainie. Štryj był jej | drugi Regni Siciliae prorex et thesaurarius regni Neapolitani. Wesele było Montis Leonis Duce, który się spowinowacił z domem Kolumnów, na którym przedniejsi panowie królestwa onego i postronni poslowie byli, w roku 1580 in Augusto, z która miał syna Franciszka, wszakoż młodo umarł ten syn" Odtad już nie jako "ksiadz", ale jako "pan", aż do śmierci służył królowej Annie.

Następcą jego został Filip Owadowski, dworzanin królewski, używany w poselstwach do Hiszpanii. a tego wkrótce w r. 1589 zluzował znany nam już Jan Zołczyński 2); o nowej jego działalności nie nie wiemy poza tem, że miał przez królową Annę zlecone opłacanie zabiegów o kanonizacie św. Jacka 1. O jakiejś akcji zewnętrznej, reprezentacji i propagandzie polskiej w Neapolu, w tych czasach nic nie słyszymy. Odrodzi się ona dopiero, gdy w r. 1592 przybędzie tamże jako następca zmarłego w r. 1591 Zołczyńskiego Stanisława Reszka, świetnie z terenem italskim obeznany. Reszka miał w Neapolu wielu znajomych, nawet przyjaciół, z czasów dziesięcioletniego pobytu w Rzymie przy boku Hozjusza, oraz z lat późniejszych podróży po Italji z kard. Batorym i po-

Grabowski, Staroż, II. 150.

Windakiewicz, w Archiwum do dziej. liler. VII, 139. Grabowski, II, 92.

Per. Grabowski II, 150 Reszka w Hossi Opera II, 490. Żychliński, Złota Księga II 360. Lud. Pepe, Storia della successione degli Sforzeschi,

<sup>]</sup> Hozjusz donosił Annie Jagiellonce 6 lipca bez r.: "Julro ma być wesele P. Kłodzińskiego, a pojmuje siostrzenicę D. Marci Antonii Columnae vice-regis in Sicilia" (Grabowski Staroż. II 213].

<sup>2)</sup> Reszka Diarium wyd. Czubka str. 260. 2) Grab. II 44.

selstw do Rzymu. Tu w Neapolu poświecił się przedewszystkiem pracy literackiej, której owocem było sześć dzieł wydanych przezeń między r. 1592 a 1598. Tom jego listów, ogłoszony w r. 1594, poprzedził przedmową przyjaciel jego dżiekan neapolitański Jan Franc. Lombardo, jeden z literatów uczestniczących w załobnem wydawnictwie Zołczyńskiego. Reszkę śmierć zastała w służbie Zygmunta III w Neapolu (1600). Nastpcą jego ostał kanonik krakowski Jan Andrzej Próchnicki, który również utrzymywał żywe stosunki z światem uczonych. Ale słeżenie agentów, czyli t. zw. internuncjuszów polskich w Neapolu w ciągu w XVII zaprowadziłoby nas za daleko, tembardziej, że nie znajdujemy śladów ich bliższych związków z życiem umysłowen.

Celem naszego szkicu było przedstawienie propagandy Stempowskiego, Kłodzińskiego, Żołczyńskiego i Sekowskiego na placówce neapolitańskiej. Nazwiska ich, jak i pomagających im osobistości drugorzędnych, świadczą, że wszyscy oni wyszli z niebogatej (czasem zagrodowej) szlachty, wszyscy prawie z Mazowsza, i że tylko własnej pracy i wykształceniu zawdzieczali możność działania na tak odległej obczyźnie. Wiedzę swą i ogładę zawdzięczali - po Krakowie - italskim uniwersytetom, do których garneli się z zapałem i w których dłuższe lata trawili na studjach literatur klasycznych i prawa. Tam poznawali uczonych i dygnitarzy kościelnych, którzy im pomagali w karjerze, tam uczyli się języka italskiego, który im się przydał do spełniania prac dyplomatycznych, tam wtajemniczali się w życie, obyczaje i charaktery italskie, co im umożliwiło orjentowanie sie potem w trudnych i zawiłych stosunkach neapolitańskich. Musieli odznaczać się wyższą kulturą umysłową i osobista, jeśli, nie mając majątku rodzinuego i chudo wynagrądzani, mogli wyrobić sobie wysokie stosunki towarzyskie i skupiać około siebie najlepszych przedstawicieli ruchu umysłowego w Neapolu Nie spotykamy wśród nich niezwyklych talentów ani indywidualności, ale dostarczają Rzeczypospolitej dzielnych pracowników, dzięki którym mogą królowie coraz śmielej wyzbywać się obcych agentów, Italów, bez których do niedawna obejść się nie umiano.

Rozumieja oni potrzebe zaznajamiania zagranicy z Polską. Humanizm dopomógł Polsce do wejścia w ciaśniejsze stosunki z narodami Zachodu, otwarł oczy na realny interes, jaki ma w tem Rzplita, aby wyjść z średniowiecznego zaślepienia się i odgrodzenia od opinii obcej, i dostarczył srodków do rozszerzenia wśród obcych wiadomości o Polsce, do zainteresowywania ich jej położeniem, osobami władców, wewnetrznemi stosunkami i znaczeniem miedzynarodowem - jako przedmurza cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskiej, oraz zjednywania jej przyjaciół, zwłaszcza w kołach oświeconych. Pierwszym, który rozumiał potrzebę takiej propagandy i począł ją na italskim gruncie uprawiać, był obrotny Erazm Ciołek biskup płocki, dyplomata Aleksandra i Zygmunta Starego. Na wielką skałę będzie ją tam na tle wojen z Moskwą i planów tureckich rozwijać za Batorego Jan Zamoyski. Przed nim podjęli ją na własną rekę na swoim określonym terenie nasi agenci w Neapolu i siedmdziesieciu Italów, oddających swe pióro dla wielbienia zmarłego króla polskiego, jest świade-ctwem, jak na Południu popularyzowało się i sympatję zjednywało imię odległej Sarmacji.

DR. STANISŁAW KOT.

Kwintale

## HANDEL POLSKI Z TRYJESTEM-

(GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA LA POLONIA E TRIESTE).

Według danych Tryjestyńskiej Okręgowej Rady Ekonomicznej rozmiary obrotów handlowych między Polską a Tryjestem przedstawiają się następujaco:

| Rok  |  |  | Kwintale  |
|------|--|--|-----------|
| 1924 |  |  | 234.549   |
| 1925 |  |  | 319.007   |
| 1926 |  |  | 562.656   |
| 1927 |  |  | 1.998.740 |

Z zestawienia powyższego wynika, iż w r. 1927 handel między Polską a Tryjestem wzmógł się do bardzo znacznych rozmiarów, niemal czterokrotnie przewyższając rozmiary tego handlu w r. 1926 i przeszło sześciokrotnie w r. 1925.

Wywóz z Tryjestu do Polski wynosił w r. 1927 — 675.662 kw. Z tego przeszło 18% przypada na towary, zaopatrzone w świadectwa pochodzenia, wizowane przez Konsulat Polski w Tryjeście.

W ostatnich czterech latach wywóz z Tryjestu do Polski przedstawiał się następująco:

| 1924 |  |  | 231.883 |
|------|--|--|---------|
| 1925 |  |  | 293.105 |
| 1926 |  |  | 286.656 |
| 1927 |  |  | 675.662 |
|      |  |  |         |

Powyższe dane wskazują, iż wywóz z Tryjestu do Polski w r. 1927 w porównaniu z r. 1926 wzrósł o 236%.

Przywóz z Polski do Tryjestu wzmógł się jeszcze bardziej, niż wywóz. W r. 1927 wyniosł on 1.323.078 kw., przewyższając przywóz z r. 1926 prawie pieciokrotnie, z r. 1925 — 55-krotnie i z 1924 prawie 500krotnie. Świadczą o tem dane następujące:

| Rok   |  |   | Kwintal   |
|-------|--|---|-----------|
| 1924  |  |   | 2.666     |
| 1925  |  |   | 25.902    |
| 1926. |  |   | 276.000   |
| 1927  |  | , | 1.323.078 |

Tak dodatnie wyniki poskiej ekspansji gospodarczej na terenie tryjestyńskim zostały z jednej strony osiągnięte dzięki temu, iż lepiej poznano jakość towarów polskich, z drugiej zaś — dzięki wzmożeniu się

zaufania do Polski.

Že jednak rozwój tych stosunków handlowych nie jest wynikiem chwilowo pomyślnej konjuktury lub zgola — przyjadku, a jest objawem o charakterze stałym i przez to samo ekonomicznie zdrowym, dowodzą tego nietykko wyżej podane zestawienia, ale i sam fakt, że eksport polski wzrastał w r. 1927 w mastępujący sposób: pierwsze półrocze 1927 r. wykazywało — 258.901 kwint. (wobec 276.000 kwint. w calym roku 1926), zaś drugie półrocze 1927 — 1.064.177 kwint. Okoliczność ta uzasadnia słuszność przypuszcenia — (oczywiście, pomijając okoliczności nadzwyczajne) co do dalszego wzmagania się eksportu polskiego w kierunku Tryjestu.

Biorac pod uwagę charakter tranzytowy portu tryjestyńskiego, można byłoby mniemać, że pomyślna przypadkowa konjunktura dla handlu zagranicznego, a tem samem i dla Polski, powstała wskutek podatności dla importu europejskiego rynków Lewantu. Jednakowoż przeciwko takiemu mniemaniu przemawia okoliczność, że handel polski z krajami zamorskiemi przez port tryjestyński stanowi zaledwie 1/4 ogólnego handlu polskiego z Tryjestem, wynoszącego prawie 2 milj. kw. i ponadto fakt, że taka ewentualna dodatnia konjunkture nie omieszkalyby wykorzystać i inne zainteresowane państwa. Tymczasem okazuje się, że w szeregu państw, prowadzących handel z Try-jestem, względnie tranzytem przez Tryjest, od strony kontynentu, pod względem ilościowym Polska zdołała w r. 1927 wyprzedzić nietylko Szwajcarję. Węgry i Niemcy, ale nawet i sasiednia Jugosławie, z których to państw trzy ostatnie zajmowały miejsce jeszcze w r. 1926 przed Polską. Obrót handlowy większy od Polski osiągneły, nie licząc samej Italji, stojące na pierwszym miejscu, tylko-Czechosłowacja i Austrja. Wszystkie wymienione państwa, z wyjątkiem Polski, wykazują albo zmniejszenie obrotu w porównaniu z r. 1926, albo też zwiększenie, ale nie wyższe, niż 20% Powyższa argumentacja, jakkolwiek oparta na danych ilościowych, a nie wartościowych, jasno dowodzi, że nie konjunktura, ale inne czynniki ekonomiczne spowodowały dla Polski tak pomyślny rezultat w zakresie handlu eksportowego.

W konkluzji należy stwierdzić, że obrót handlowy między Polska a Tryjestem, który w r. 1925 stanowił zaledwie ½% całego handlu portu tryjestyńskiego, a w 1926 — 1%, w r. 1927 wyniósł z góra dy, co stanowi wymowny dowód że eksport nasz na rynek tryjestyński znalazł pomyślne dla siebie drogi rozwojowe i że ekspansja Polski do krajów Lewantu winna się kierować głównie przez Tryjest, jako największy port, posiadający wybitne znaczenie dla poludniowo - wschodniej Europy.

Niżej przytaczone dane odtwarzają rozmiary obrotu handlowego między Polską a Tryjestem. Należy zaznaczyć!, że o ile łatwe jest podanie składników eksportu tryjestyńskiego, zwłaszcza co do towarów, znajdujących się pod kontrola polskiej placówki konsularnej w Tryjeście, wizującej świadectwa pochodzenia, o tyle jest trudne odszukanie i zebranie danych co do przywozu z Polski. Tłomaczy to się specjalną metodą prowadzenia statystyki przez tryjestyńską lzbę handlową i instytucję portową Magazzini Generali, uwzględniające tylko te towary, które były przez nie kontrolowane. Pozostate towary oznaczane są jako różne. Wskutek tego jest niezmiernie trudne określenie wartości eksportu, zwłaszcza naszego, w liczbach dokładnych.

Wywieziono z Tryjestu w r. 1927 następujące artykuły:

| Ryż.     |       | ,     |       |      |      |     |   | Kwint. | 374.257 |  |
|----------|-------|-------|-------|------|------|-----|---|--------|---------|--|
| Baweln   | a     |       |       |      |      |     |   |        | 55.104  |  |
| Cebula   |       |       |       |      |      |     |   |        | 41.380  |  |
| Pomara   |       |       |       |      |      |     |   | 10     | 15.379  |  |
| Wełna    | nitk  | owa   | na    |      |      |     |   |        | 10.558  |  |
| Owoce .  | susz  | one   |       |      |      |     |   | - 0    | 8.782   |  |
| Wino     |       |       |       |      |      |     |   | 11     | 4.690   |  |
| Siarka   |       |       |       |      |      |     |   | 41     | 3.867   |  |
| Len i k  | onep  | ie    |       | ,    |      |     |   | - 11   | 2.964   |  |
| Owoce    | oleia | sle   |       |      |      |     |   |        | 2.750   |  |
| Tyton    |       |       |       |      |      |     |   | 16     | 2.664   |  |
| Nasiona  | kor   | niczy | yny   |      |      |     |   |        | 2.437   |  |
| Olej zw  | serz  | ęcy   | i r   | ośli | nny  |     |   | **     | 1.370   |  |
| Skory    |       |       |       | ,    |      |     |   | 17     | 1.212   |  |
| Sardynk  | i or  | az i  | anni  | ryb  | ıy   |     |   | .,     | 193     |  |
| Produkt  | y c   | hem   | iczn  | e    |      |     |   | - 0    | 1.042   |  |
| Części z | nasz  | yn    | teks  | tyln | ych  |     |   | 17     | 928     |  |
| Destylat | wi    | ony   |       | ,    |      |     |   | 9      | 360     |  |
| Zboża    |       |       |       |      | ,    |     |   | 11     | 255     |  |
| Palmy    | i m   | irty  |       |      |      |     |   | н      | 190     |  |
| Oliwa o  | io c  | elóv  | v te  | chn  | iczn | ych |   |        | 137     |  |
| Nasiona  | nie   | oleia | sle   |      |      |     |   |        | 106     |  |
| Ohuwie   | skó   | rzar  | ne.   |      | ,    |     | 1 |        | 040     |  |
| Oliwa ji | adal: | na    | ,     |      |      |     |   |        | 019     |  |
| Ekstrat  | Mor   | roscl | hini  | i o  | waa  | owy |   |        | 007     |  |
| Wyroby   | szk   | lane  | 8     |      |      |     |   |        | 006     |  |
| Migdały  |       |       |       |      |      |     |   | - 0    | 005     |  |
| Rum      |       |       |       |      |      |     |   |        | 004     |  |
| Artykuł  | y sz  | erm   | ierc: | 93   |      |     |   | **     | 003     |  |
|          |       |       |       |      |      |     |   |        |         |  |

Razem kwintali 531.609

Przywieziono z Polski do Tryjestu w r. 1927 następujące artykuły:

| Želiwo, | zel  | azo i | sta  | 1 0 | brob | iona | ı . | . 1 | Kwint. | 102.293 |  |
|---------|------|-------|------|-----|------|------|-----|-----|--------|---------|--|
| Wegiel  |      |       |      |     |      |      |     |     | .,     | 99.561  |  |
| Warzyv  |      |       |      |     |      |      |     |     |        | 48.872  |  |
| Naczyni | ia I | kuche | enne |     |      |      |     |     | 19     | 8.979   |  |
| Oleje   | min  | erain | 9    | ,   |      |      |     |     | - 11   | 6.293   |  |
| Nasione | ni   | eolei | ste  | ,   |      |      |     |     | 0      | 6.293   |  |
| Drzewo  | ol   | brobí | sno  |     |      |      |     |     | - 11   | 4.480   |  |
| Zhoże   |      |       |      |     |      |      |     |     | - 17   | 2.751   |  |
| Welna   | i ba | aweli | na n | itk | owa  | na   |     |     | - 11   | 1.496   |  |
| Maszyn  | y í  | ара   | raty |     |      |      |     |     | - 11   | 675     |  |
| Jaja    |      |       |      | ,   |      |      |     |     | -0     | 595     |  |
| Szkla i | kı   | ryszt | aly  |     |      |      |     |     |        | 422     |  |
|         |      |       |      |     |      |      |     |     |        |         |  |

Razem kwintali 281.769

Wyżej przyłoczone dane obejmują tylko część towarów, co do których Konsulat Polski w Tryjeście zdołał zebrać odnośne dane cyłrowe. Różnica stanowi dla wywozu do Polski kw. 144.053, i dla przywozu z Polski kwint. 1.041.309. Należy przypuścić, iż na wywóz towarów, które nie zostały wyżej wyspecyfikowane, złożyły się towary, niewymagające świadectw pochodzenia [np. owoce, wyroby żelazne, wyroby przemyślu mechanicznego i t. p.] i niekorzystające ze zniżek celnych. Różnica, dotycząca przywozu z Polski, jest bardzo znaczna. Wynosi ona przeszło 1.000.000 kwint. Jakie towary obejmuje ta liczba, nie można było ustalic. Należy jednakże przypuścić, iż składa się na nią głównie wegiel w ilości conajmniej 500.000 kwint, produkty natrowe i pochodne, produkty destylacji drzewa, (terpentyna, smota) oraz wyroby z drzewa [meble gięte].

WŁ. KWIATKOWSKI,

# UN NUOVO METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI SEMI DI BARBABIETOLA NELL'INDUSTRIA SACCARIFERA.

(NOWA METODA OKREŚLANIA WARTOŚCI NASION BURACZANYCH W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM).

Emerson enunciò il seguente aforisma: "Il selvaggio distrugge, il barbaro dissipa, l'uomo civile risparmia".

Nulla di piu giusto, ma non raramente accade che um malintesa parsimonia può essere causa di spreco, ed allora si presenta il problema di stabilire, se si tratta, secondo la definizione di Emerson, di un barbaro, o forse di un selvaggio.

Come giudicheremmo il preposto agli approvigionamenti di una fabbrica, il quale ordinasse un carbone avente un potere calorifero di 6000 calorie per un prezzo del 10% minore di un'altra qualità avente un potere di 7500 calorie?

Qualunque industriale sara facilmente convinto, che, secondo la definizione di Emerson, quell'amministratore meriterebbe il nome di barbaro.

Sono certo però che il mio esempio nei confronti della nostra industria è assolutamente ipotetico, e che in ogni seria azienda la questione del combustibile e bene studiata e il rendimento calorifico è diligentemente esaminianto all'atto dell'acquisto, come nell'agricoltura esaminiamo il tenore in  $P_{\pi}$   $O_{\pi}$  del superiosiato, in  $K_{\pi}$  del sale potassico e in n dei concimi azolati, e nessuno paga in ragione dei quantitativo di concime acquistato, ma bensi degli elementi utilizzabili che esso contiene.

Nell'industria saccarifera la spesa per il combustibile si può calcolare a circa 6 - 7% del totale, e come abbiamo accennato, essa viene effettuata razionalmente. Al contrario, mentre la spesa per l'acquisto della barbabietola in una fabbrica di media potenzialita, ma attiva, prende circa il 60% delle spese di esercizio, cio è il decuplo del combustibile, non si possono ritenere razionali ed esatti ne i metodi coi quali attualmente si valuta la materia prima, nè i criteri che si applicano per stabilire quali elementi in essa giovino alla buona produzione.

Non si può affermare che un calcolo razionale, basato sui principi di esatti esperimenti tecnici possa decidere in favore dell'una o dell'altra qualità di semi, come materia prima per la produzione delle radici.

Nel rapporto fra il costo della materia prima e le spese generali di fabbricazione, si rileva gia l'importanza di questo problema che si presenterà in tutta la sua portata esaminando, sia pure approssimativamente e senza pretese di esattezza, i conti di fabbrica, e il reddito di uno zuccherificio che lavori con semi di qualità e provenienza diversa.

La stima delle diverse qualità dei semi gia da molto tempo interessa l'industria saccarifera. In Polonia per es. gia dal 1891 l'Associazione degli Zuccherieti esguisce in proposito, ogni anno ed in parecchie stazioni, delle esperienze accurate, allo scopo di determinare il contenuto zuccherino e il rendimento dele radici ottenute da semi di diverse marche, portando di conseguenza un altissimo perfezionamento anche nei nostri metodi di sperimentazione.

Però la sola determinazione del 56 dello zucchero e del reddito delle radici per ettaro, oppure del ricavo di zucchero per unità di superficie coltivata, non caratterizza sufficientemente il valore industriale del prodotto aggircolo, allo stesso modo che il tonnellaggio della produzione di uno stabilimento metallurgico non dice nulla del guadagno dell'azienda.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso bisogna tener conto del prezzo del prodotto e delle spese di produzione. E' un errore credere che le barbabietole contenenti la maggior quantita di zucchero siano sempre le più vantaggiose per la fabbricazione e che il ricavo di zucchero per unità di superficie coltivata stabilisca l'ammontare del guadagno. Senza dubbio, questi elementi influiscono sul profitto della fabbricazione, ma però sempre in relazione al prezzo della materia prima e al costo della fabbricazione.

Ammettendo che il 2½% dello zucchero rimanga nella polpa e nella melassa ecc. non utilizzata, il protitto lordo della fabbricazione (B) sara dato dalla formula seguente:

nella quale:

B indica l'utile lordo di fabbricazione
S ... la percentuale zuccherina della

barbabietola

S-2½ il rendimento percentuale zuccherino di fabbricazione

- P indica il rendimento quantitativo di barbabietole per ettaro in q.li
  C , il prezzo medio dello zucchero, netto di tassa governativa
  - 7 le spese d'acquisto, di trasporto, di lavorazione ecc. per q.ledi barbabietole

Per ricavare i valori della formula — riferendoci ad una qualunque qualità di semi tra quelle riconosciute ufficialmente al concorso dell'Associazione degli Zuccherifici Polacchi — ammettiamo che il

prezzo medio dello zucchero, escluse le tasse sul merato interno e nella esportazione, sia di 55 franchi francesi oro designato con C; ammettiamo l'acquisto delle barbabietole a 3.10 franchi francesi oro, il trasporto 0.50 franchi francesi oro, il costo dei semi, del contratto, del magazzinaggio di un quintale di fabbricazione PC QLe barbabietola O/10 franchi oro, con un totale complessivo per Q.le di materia prima di 5,50 franchi francesi oro, designate con V.

In base a questi dati si e calcolato il valore saccarifero delle singole varietà di barbabietole secondo la tabella seguente:

| Qualita                    | Rendi-<br>mento di<br>barbabie-<br>tole<br>per ettaro<br>in ql.      | °/o di<br>zuchero<br>nelle<br>barbabie-<br>tole<br>S                 | Numero d'ordine                      | Reddito<br>teorico<br>di<br>zucchero<br>per ett.<br>in q.l.<br>P. S  | Numero d'ordine                   | ° o di<br>zuechero<br>ottenuto<br>nella<br>l'abbri-<br>cazione<br>S-21/2 | Reddito<br>reale<br>di<br>zucchero<br>per ett.<br>in ql.<br>P. (S-2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) | Numero d'ordine                   | Valore dello<br>zucchero<br>ottenuto<br>da 1 ett.<br>(S-21/2)                        | Costo dell'acquisto del trasporto e della lavorazione delle barbabietole per ett, P. V | Ricavo Jordo<br>di<br>un ettaro<br>(S-2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )<br>P.C-P.V. | Numero d'ordine            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 311,6<br>302,7<br>324,3<br>266,3<br>317,7<br>291,1<br>308,8<br>292,7 | 18,43<br>18,16<br>18,15<br>18,01<br>17,94<br>17,79<br>17,73<br>17,69 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 57,43<br>54,97<br>58,86<br>47,96<br>57,00<br>51,79<br>54,75<br>51,78 | 2<br>5<br>1<br>13<br>3<br>11<br>6 | 15,93<br>15,66<br>15,65<br>15,51<br>15,44<br>15,29<br>15,28<br>15,19     | 49,64<br>47,40<br>50,75<br>41,30<br>49,05<br>44,51<br>47,03<br>44,46                              | 2<br>5<br>1<br>13<br>3<br>11<br>6 | 2730,20<br>2607,00<br>2791,25<br>2271,50<br>2697,75<br>2428,05<br>2586,65<br>2445,30 | 1713,80<br>1664,85<br>1783,65<br>1464,65<br>1747,35<br>1601,05<br>1698,40<br>1609,85   | 1016,46<br>942,15<br>1007,60<br>806,85<br>1050,40<br>847,00<br>888,25<br>835,45   | 1<br>4<br>2<br>3<br>7<br>5 |
| II<br>J<br>K<br>L<br>M     | 301,0<br>296,7<br>309,0<br>305,0<br>329,0                            | 17,69<br>17,69<br>17,67<br>17,44<br>17,37<br>17,14                   | 9<br>10<br>11<br>12<br>18            | 53,25<br>52,43<br>53,89<br>53,12<br>56,89                            | 8<br>10<br>7<br>9<br>4            | 15,19<br>15.17<br>14,94<br>14,87<br>14,64                                | 45,72<br>45,01<br>46,16<br>45,47<br>48,17                                                         | 8<br>10<br>7<br>9<br>4            | 2514,60<br>2475,55<br>2538,80<br>2500,85<br>2549,35                                  | 1655,50<br>1691,85<br>1699,50<br>1681,90<br>1809,50                                    | 859,10<br>843,70<br>839,30<br>818,95<br>839,85                                    | 6<br>8                     |

Calcolo del valore saccarifero delle varie qualità di semi secondo le cifre ufficiali del Concorso dell'As-

sociazione degli Zuccherifici Polacchi.

Nelle colonne P. S. e PS si riportano le cifre ufficiali del concorso delle diverse qualita delle barbabietole coltivate in Polonia nel 1924, le seguenti sono lo sviluppo dell'esempio da me citato per stabilire il valore delle singole qualita.

Esaminando le diverse colonne della tabella, possiamo fare interessanti deduzioni per la fabbricazione dello zucchero.

- Possiamo asserire con certezza che è errato affermare che le barbabietole contenenti più zucchero diano minore raccolto e cioe che la percentuale ed il raccolto stiano fra loro in rapporto inverso.
- 2) L'ampiezza delle oscillazioni della ricchezza zuccherina e del prodotto per ettaro delle singole qualita di semi e molto larga, notando inoltre, (e coloro che seguono l'esito dei concorsi da parecchi anni, indubbiamente ci daranno ragione) che queste oscillazioni sono collegate tra di loro e dipendono dalla bonta dei sistemi seguiti dai singoli coltivatori.

Osserviamo ora l'ultima colonna che riporta

approssimativamente il valore del potere zuccherino delle varie qualità di semi.

3) Certo possiamo qui constatare che, benche in questo caso specifico la qualita di maggior potere saccarifero sia per la fabbricazione la piu redditizia, tuttavia il valore saccarifero dei semi, quale risulta in quella colonna non corrisponde ne al numero d'ordine del % dello zucchero, ne al rendimento teori di zucchero, ne al rendimento effettivo della fabbricazione.

Dai calcoli suesposti si può ricavare quale deve essere il rapporto di massima convenienza fra la percentuale dello zucchero e il prodotto per ettaro, dato un certo rapporto tra i prezzi dello zucchero e il costo di acquisto e di lavorazione della materia prima. Si giunge quindi alla conclusione che, più forti sono le spese di fabbricazione, una più alta redditività viene a corrispondere alla varietà più intensamente zuccherina.

Quando il prezzo dello zucchero sale e le spese diabbricazione rimangono le stesse, il maggior profitto è dato dalle qualita che offrono il maggiore rendimento di zucchero per ettaro. Ritengo che la tabella riportata sopra, dia un valido criterio per stimare il valore dei semi nei riguardi della lavorazione, e che si possa ricorrere ai dati suesposti nello stesso modo. come si ricorre al potere calorifico per determinare il valore delle varie qualita di carbone.

Sono lieto di constatare, che indipendentemente dalle mie pubblicazioni (1), i Signori Urban e Soucek (2) giunsero ad un metodo analogo per determinare il valore delle diverse qualita dei semi delle barbabietole da zucchero. Questa coincidenza di criteri, raggiunta per vie diverse, è la miglior prova della

attendibilità delle mie opinioni.

E' naturale domandarsi, se il metodo proposto da me e dai Signori Urban e Soucek si presti facilmente ad essere introdotto nella pratica dell'industria saccarifera. Credo che una differenza di circa 200 Fr. oro cioe 40 dollari per ettaro di terreno coltivato, che può risultare dalla adozione di un seme piuttosto che di un altro costituisca un interesse abbastanza serio per l'industria saccarifera. Si osservi inoltre, che non può influire molto un maggiore prezzo dei semi di uno o di due dollari per ettaro seminato.

Invece bisogna considerare come un assioma ner l'industria saccarifera, che i semi di basso valore industriale sono per regola "rovinosamente cari" e i semi che danno nella fabbricazione il massimo profitto sono malgrado il loro prezzo di vendita "i più a buon mercato'

Tornando all'applicazione pratica del metodo esatto di stima dei semi debbo in proposito rilevare

delle serie difficolta tecniche.

E precisamente, il potere saccarifero e il prodotto delle singole radici in una data qualità di barbabietole, oscillano assai largamente. Il calcolo della produzione a mezzo della pesatura di una discreta quantità di barbabietole di diverse qualità e proveniente da vari campi, non presenta troppe difficolta. purche l'operazione sia regolarmente eseguita dal punto di vista agricolo ciò che possono fare tutti eli agricoltori coscienziosi, oppure i chimici della fabbrica.

Invece la determinazione del tenore di zucchero è assai difficile. Le oscillazioni della percentuale dello zucchero nelle singole radici sono enormi ed arrivano a 3 - 4%. L'analisi di circa una ventina di radici della stessa qualita richiede un lavoro importante, e per essere più precisi nell'esperimento bisogna prenderle tutte da un solo campo. Della polpa ottenuta da queste barbabietole bisogna fare parecchie analisi controllate, e per ogni qualità occorre ripeterle al minimo otto volte per il terreno che si trova nelle migliori condizioni. Se ora prendessimo in considerazione circa una quindicina di qualita, senza gli apparecchi adatti per un rapido prelevamento della polpa ben sminuzzata e senza il polarimetro da selezione con i tubi a corrente continua, allora in verità dovremmo ritenere che un simile lavoro sorpassi le possibilita tecniche del laboratorio di uno zuccherificio.

Non dimentichiamo inoltre che si tratta di una determinazione molto precisa del valore perche lo 0,1% di zucchero rappresenta 100 grammi di zucchero cristallino per un quintale di barbabietole lavorate, cioè una parte importante del profitto durante una campagna. Per uscire da queste difficoltà, bisogna offrire la possibilita e l'occasione di un lavoro più esatto e piu attendibile agli Istituti, sull'esempio di quello di Rovigo del Prof. Munerati, degli Istituti per gli assaggi saccariferi di Praga e di Parigi; della Commissione dei semi dell'Associazione Saccarifera di Varsavia ecc.. Questi Istituti che dispongono di un completo attrezzamento scientifico e tecnico sono in condizioni di dare il loro giudizio sul valore industriale dei semi di barbabietole e l'amministratore di uno zuccherificio, basandosi sulle loro imparziali valutazioni, potra salvaguardare gli interessi della sua fabbrica, come fa ora nell'acquisto del carbone, della calce e di altri materiali d'uso industriale.

DOTT. E. KOSTECKI.

"I) Dott. E. Kostecki "Il valore del seme di barbabie-tola" Gazetta cukrowaicza del 5 Novembre 1925. Dott. E. Kostacki "Stima del valore delle diverse qualifa di semi da barbabietola" Gazeta cukrowaicza 1926. "I fig. Jos. Urban e Ing. Jar Soucek "Ocenowani repnich sort s hiediska cukrowaruichkeho" Listy Cukrowarui-ckie roca XIV. 1927 - Zeary? 25.



## ITALSKA PRODUKCJA KONSERW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH.

(LA PRODUZIONE ITALIANA DELLE CONSERVE DI FRUTTA ED ORTAGGI).

Italska produkcja konserw owocowych i warzywnych datuje się zaledwie od lat pięćdziesięciu. Pierwsze przedsiębiorstwo z tej gałęzi przemysłu powstało w Turynie i posiadało początkowo bardzo skromne rozmiary. Jednak w ciągu krótkiego okrosu czasu produkcja konserw rozpowszechniła się w całym kraju. przechodząc ewolucję od przemysłu drobnego do produkcji nowożytnej na wielką skalę.

Przemysł ten napotykał zawsze w kraju na nadzwyczaj pomyślne warunki rozwoju, na które składają się obitła produkcja owoców i pracowitość robutników, oraz centralne położenie w Europie, sprzyjające wywozówi. Warunki te oraz obotrze zrozumiana iniciatywa, umiejętnie wykorzystywane przez producentów, zapewnity przemysłowi konserwowemu jedno z przodujących miejsc w ogólnej produkcji italskiej:

Znaczenie tej gałęzi przemysłu jest należycie ocenione przez rząd narodowy, który otacza ją swą opieka oraz ogłasza przepisy, dotyczące reglamentacji produkcji i mające na celu coraz właściwsze dostosowanie jej do wymagań rynku wewnętrznego i zagranicznego oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją i nadużyciami.

Ustawodawstwo. Przed rokiem 1923 ustawodawstwo italskie, dotyczące przemysłu konserwowego ograniczało się do niewielkiej ilości rozporządzeń treści hyglenicznej i sanitarnej, mających na celu ochronę zdrowia publicznego. Z czasem rozporządzenia te okazały się niedostateczne i nie odpowiadające nowoczesnym wymaganiom produkcji, tak, że sami producenci odczuli potrzebę surowszej reglamentacji wytwórzosóci i handlu.

Zgodnie z ogóhom życzeniem sfer produkujących, na mocy dekretu królewskiego z mocą ustawy z dn. 8 lutego r. 1923 powstał Instytut Konfederacyiny dla przemysłu konserwowego, którego celem jest ześrodkowanie akcji, mającej za zadanie ożywienie, i udoskonalenie tej gałęzi produkcji; prócz tego dekret wprowadził w życie surowe rozporzadenia, mające na celu ochronę wytwórczości i konsumentów.

Po tym dekrecie ogłoszono inne rozporządzenia, będące jego uzupełnieniem, a wśród nich na specjalną uwagę zasługuje rozporządzenje z r. 1925,

Kontrola nad stosowaniem się do tych rozporządzeń została powierzona inspektorom, mającym wolny wstęp do fabryk. Wykroczenia karane są grzywną w wysokości do 5 tys. lir. oraz więzieniem, o ile sprzedawane towary są szkodliwe dla zdrowia.

Pod wpływem nowego ustawodawstwa przemysł konserwowy ulegi gruntownej przemianie i w ciągu trzech lat odzyskał teren, utracony w czasie wojny. Dzięki wysokim zaletom produktów zajmuje on jedno z pierwszych miejsc w eksporcie. Znaczenie tegło przemysłu. Ilość przedsiębiorstw, wytwarzających konserwy wynosiła w końcu r. 1926 ok. 600 fabryk, rozsianych po całym kraju; w największej liczbie znajdują się one w Kampanji, Emilji na Sycylji. Mianowicie w Kampanji istnieje 146 przedsiębiorstw, w Emilji 144 i na Sycylji 121. Razem więc 411, czyli przeszło 4. całkowitej ilości fabryk konserw, istniejących w Italji. Pozostałe fabryki znajdują się przeważnie w Lombardji, Piemoncie, Ligurii. Toskanji i Apulji.

Kapitał zakładowy tych przedsiębiorstw wynosi przeszło miljard lirów, co pod względem sum inwestowanych stawia ja na poziomie przemystu cuk-

rowniczego.

Najliczniejsze są przedsiębiorstwa średnich rozmiarów i mniejsze. Nie brak również wielkich towarzystw akcyjnych, posiadających najnowsze urządzenia i mogących w ogromnych ilościach produkować. Wielkie przedsiębiorstwa, których jest zresztą niewiele, rozporządzają kapitałem, wynoszącym przeszło 100 mill, ifrów.

Przedsiębiorstwa te zatrudniają przeszło 60 tys. robotników i techników; pensie ich przekraczają 50

milj, lirów.

Ilość rolników trudniących się uprawą owoców i warzyw, przeznaczonych dla przemysłu konserwowego, wynosi przeszło 200.000 osób.

Wartość przetwarzanych produktów wynosi ok. 600 milj. lir., a z nich przeciętnie ¾, przeznaczone jest na wywóż. Istniejące obecnie fabryki pozwalają na zwiększenie produkcji i prowadzenie pracy intensywniejszej, co łączy się z prawdopodobieństwem wzrostu konsumcji na rynku wewnętrznym i zagranicznym.

Wpływ, wywierany przez przemysł konserwówy na produkcję rolną, przejawił się we wzroście wartości ziemi. Wartość 1 ha ziemi w okolicach, gdzie uprawa pomidorów prowadzona jest intensywnie, t. j. 4900 do 80.000 a nawet do 100.000 w r. 1926. Wystarczy zauważyć, iż przestrzeń, zajęta pod uprawę samych pomidorów, wynosi 42.000 ha, zaś zbiór coroczny wynosi przeszło 6 milj. kwint.

Gdy się porówna znaczenie, posiadane przez różne galęzie przemysłu dla wywozu, okaże się, iż produkcja konserw zajmuje 6 miejsce. Nie bierzemy tutaj pod uwagę produkcji owoców suszonych, którapomimo posiadania częściowo charakteru drobnego przemysłu, ze względu na znaczne inwestycje
kapitałów i znaczną ilość osób zatrudnionych ma doniosle znaczneńe.

Wywóz. Italskie konserwy są ważnym artykulem wywozu. Niżej przytoczona tabela pozwala zorjeniować się co do znaczenia, jakie posiadały one dla handlu zagranicznego w ostatnim roku przed wojną i wr. 1926.



Vedula della miniera "Pace" nell'Alta Stesia. Widoli kopalni "Pokoji" na Gornym Stashu.



Canali nella Provincia di Polesie. Kanaly w Województwie Poleskiem.



|                                                                             | ROK                  | PRZY                    | wóz                           | WY                              | oblag                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                             |                      | Kwintale                | Liry                          | Kwintale                        | Liry                                  |                                           |
| Konserwy pomidorowe                                                         | 1913                 | 75                      | 4.125                         | 467.565                         | 82.729.550<br>828.812.766             | + 32.725.426<br>+ 322.564.010             |
| Owoce, warzywa i produkty<br>ogrodnicze, solone lub mary-                   | 1926<br>1913<br>1926 | 1.817<br>4,998<br>8.287 | 748.756<br>497.700<br>484.645 | 1.006.572<br>217,465<br>112,049 | 21,325,050<br>44,770,617              | + 20.827.350<br>+ 41.285.972              |
| nowane w occie i oliwie Produkty warzywne suszone                           | 1926<br>1913<br>1926 | 96                      | 13.440                        | 186                             | 28,486                                | + 9,996<br>+ 506,495                      |
| Figi i grzyby suszone                                                       | 1913<br>1926         | 1,002                   | 448.724<br>3.730.221          | 237.726<br>212.041              | 11.323,089<br>46.521,246              | + 10.874,3.5<br>+ 42.791.025              |
| Owoce i skôrki kandyzowane                                                  | 1913                 | -                       | _                             | 27,152                          | 4.887.360                             | + 4.887.360                               |
| Marmelady i galarety, nugat,<br>masa migdałowa i inne kon-<br>serwy owocowe | 1926<br>1913<br>1926 | 18<br>13.324<br>576     | 2,131.840<br>543.770          | 44.380<br>7.760<br>80.498       | 41.460.885<br>1.474.400<br>24.595.180 | + 41.425.271<br>- 657.440<br>- 24.049.410 |
|                                                                             |                      |                         |                               |                                 |                                       |                                           |

Jak wynika z powyższych danych, w r. 1913 miała miejsce nadwyżka wywozu na korzyść Italji w wysokości 69,981,933 lirów złotych i w r. 1926 472,622,163 lirów papierowych. Jeżeli liry papierow przeliczymy na złote według stosunku przybliżonego 1 do 5, okaże się, że nadwyżka w r. 1926 wynosiła 94 mil). Iir. zł., co w porównaniu z r. 1913 stanowi zwiększenie o ok. 35%.

Zwiększenie to daje się zauważyć we wszystkich rodzajach konserw prócz warzyw i produktów ogrodniczych, oraz fig suszonych, które, począwszy od r. 1926, uległy pewnemu zmniejszenju.

Wywóz konserw pomidorowych w porównaniu z r 1913 zwiększył się o ok. 2½ razy Należy jednak zauważyć, iż pozycja ta obejmuje również pomidory obrane, których wywóz wynosił 580,770 kwint. i które w r. 1913 nie byly jeszcze wytwarzane; jeżeli od cyfry ogólnej odejmiemy cyfrę, przypadająca na pomidory obrane, okaże się, iż wywóż właściwych konserw pomidorowych utrzymał się mniej więcej na pozoimie niezmenionym.

Na uwagę zasługuje również wzrost wywozu konserw owocowych, który zwiększył się prawie 4-krotnie.

Italskie honserwy pomidorowe są wywożone do wszwystkich części świata; najważniejszemi rynkami zbytu są Stany Zjednozone i W. Brytanja, do których wywóż stanowi przeszło ¾ całkowitego wywozu. Transporty do St Zjedn. w ciągi ostatnich trzech lat, wzrosły przeszło w dwójnasóh, zwiększając się z 231.166 kwint. w r. 1926; w tym samym czasie wywóż do W. Brytanji wzrósł z 159.677 kwint. do 267.489. Do innych ważnych rynków zbytu należy zaliczyć Francję, Argenye, Rejlegię, Brazyje, Szwajcarję, Niemey oraz niektóre kraje Ameryki Południowej, do których wywóż z nacznie może być zwiększony.

Wzrost wywozu tego artykułu dowodzi, iż konsuncja konserw pomidorowych, i szczególnie pomidorów obranych coraz bardziej się rozpowszechnia we wszystkich krajach i pozwala oczekiwać jeszcze większego spotęgówania eksportu, jakkoliwiek na niektórych rynkach zapanowały przejściowo warunki niezupelnie pomyślne.

Najważniejszym rynkiem zbytu dla marmelad i konserw Owocowych jest Anglja i można przypuszczać, że konserwy z owoców południowych, jak brzoskiwnie, morele, figi, pomarańcze oraz kasztany, znajdą tam coraz większy zbyt.

Wywóz marmelad, galaret i innych konserw owocowych (z wyjątkiem nugatu i masy międalowej).

|                   | 1924   | 1925   | 1926   |
|-------------------|--------|--------|--------|
|                   | k      | wintal | e      |
| Anglja            | 17.066 | 18.468 | 22.651 |
| Egipt             | 741    | 975    | 1.775  |
| Tripolitanja      | 160    | 564    | 837    |
| Stany Zjednoczone | 807    | 245    | 486    |
| Inne kraje        | 1.248  | 2.044  | 3.242  |
| Ogółem —          | 20.022 | 22.296 | 28.991 |
|                   |        |        |        |

Najważniejszymi rynkami zbytu dla fig suszonych są Niemcy, Austrja, Francja, Stany Zjednoczone i Argentyna.

Odmiany produkcji. Wytwórczość konserw warzywnych i owocowych jest nadzwyczaj urozmaicona. Niżej podajemy krótki przegląd najważniejszych gatunków.

Konserwy pomidorowe. Produkcja konserw pomidorowych posiada największe znaczenie zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Gałęż ta produkcji uprawiana jest na szeroką skalę w prowincjach Parmy, Piacenzy Neapolu. na Sycylji, w Ligurji i Piemoncie, w Marchij, Lacjum i Apulji. W zależności od stopnia koncentracji, istnieje kilka gatunków konserw pomidorowych, mianowicie: a] "Salsine" (sos), t. j. sok pomidorowy w stanie płynym, żywego czerwonego koloru;

b) pomidory koncentrowane, zwane ekstraktem

pojedynczym;

c) pomidory koncentrowane, zwane ekstraktem podwójnym;

d) pomidory koncentrowane, zwane ekstraktem potrójnym. Ekstrakty podwójne i potrójne sprzedawane są

w puszkach lub beczkach, "salsine" zaś zwykły eks-

w poszkach pojedynczy tylko w puszkach.
Ekstrakty są bardzo rozpowszechnione zarówno
w kraju, jak i zagranicą. W ostatnich jednak czasach

w kraju, jak i zagranicą. W ostalnich jednak czasach napotykają one na konkurencję innego produktu, mianowicie, pomidorów w puszkach", które zachowuja zapach i inne cechy pomidorów świeżych. Istniej dwa ich gatunki: pomidory "w sianie naturalnym" i "obrane". Te ostatnie cieszą się większym zbytem. Do wytobu tego gatunku konserw używa się pomidorów "Fiaschello", specjalnie italskiej odmiany o ksztacie śliwek i doskonałym smaku, które nadają się specialnie do produkcji sosów i przypraw.

Produkcja tej odmiany konserw pomidorowych ześrodkowala się w Kampanji i od niedawna dopiero zaczyna się vozpowszechniać w Italji Północnej. W niewielkim przeciągu czasu zdolała ona osiągnąć wysoki stopień rozwoju. W r. 1926 wytworzono 720.000 kwint. konserw tego gatunku, natomiast w r. 1925 produkcja ich wynosita załedwie 480.000 kwint. "Pomidory obrane", szczególnie wyróżniane są na rynkach amerykańskim i angielskim, gdzie konsum cja wzrasta z roku na rok; powodzenie to zawdzięczają one swym wybitnym zaletom tak, pod względem gastronomicznym, jak i hygienicznym.

W prowincji Parmy jest rozpowszechniona produkcja ekstraktów, koncentrowanych przeważnie podwójnie. Wytwarzane są one w 72 fabrykach, produkujących rocznie ok. 150 000 kwint, z których 50,000

kwint, przeznaczone jest na wywóz.

Podobne wazunki znamienują prow. Piecenzy, gdzie istnieje ok. 30 fabryk z roczną produkcją 130.000 kwint. Wytwórczość ekstraktów w prow. neapolitańskiej i na Sycylji rozwija się bardzo pomyślnie i wynosi przeciętnie ok. 300.000 kwint. rocznie. Konserwy te wywozi się w puszkach po 100, 150 i 200 gr. oraz od 1 do 5 kg.

Prócz ekstraktów na uwagę zasługuje produkcja konserw pomidorowych "Salsine", słodkich z dodatkiem korzeni, które nadają im specjalny aromat; są one bardzo rozpowszechnione jako sosy do potraw

i glównie do miesa zimnego.

Konserwy warzywne i produkty ogrodnicze. Italie ska produkcja warzyw jest b. znaczna i obilitie w wyborowe gatunki. Przewyższa ona znacznie zapotrzebowanie rynku wewnętrznego i może być wydatnie zwiększona. Zasial ona nietylko wywóż produktów w stanie świeżym, lecz ma również zastosowanie w wytwarzaniu konseru w puszkach oraz stoj kach szklanych, Najbardziej rozpowszechnione są gatunki nastepujące:

Warzywa i produkty ogrodnicze "w stanie naturalnym". Produkcja ta jest nadzwyczaj obfita i obejmuje groszek i fasolę, uprawiane na wielką skalę, zwłaszcza w Kampanji, fasolę zieloną, szparagi i szpinak, oraz inne produkty ogrodnicze.

Konserwy "w occie". Óbejmują one kaparki, marchewki, cebuiki, kalatjory, korniszony i pieprz, zarówno gatunki pojedyncze, jak i mieszaniny. Italska produkcja odznacza się wyborowym gatunkiem octu, który, zgodnie z wymaganiem ustawy, winien jedynie być wytwarzany z wina biatego.

Konserny "w oliwic". Na specjalną uwagę zasługują młode karczochy, grzyby, których Italia posiada wielka ilość i wyborowe gatunki, oliwki białe i czarne, mniejszych rozmiarów, niż greckie, o nadzwyczaj delikatnym smaku. Oliwa używana do tych konserw produkowana jest z oliwek pierwszorzędnych gatunków.

Konserwy "solone". Prócz oliwek zielonych, konserwuje się w ten sposób kalafjory, korniszony i cedraty. Gatunek ten znajduje szeroki zbyt wewnatrz kraju oraz zasila handel wywozowy; wartość roczna eksportu wynosi ok. 63 mll]. Lirów.

Wywóz warzyw w konserwach i produktów ogrodniczych równa się ilościowo konsumcii wew-

nętrznej.

Wreszcie na uwagę zasługują konserwy z białych i czarnych trufli, w które obfitują niektóre okolice Italji.

Marmelady, galarety i konserwy owocowe. Dzięki ułatwieniom fiskalnym, przynanym produkcji owoców w cukrze, na mocy dekretu z dn. 23.X 1924 Nr. 1736, wytwórczość marmelad, galaret i konserw owocowych znacznie się rozwinęła. W r. 1923 wywóż tych produktów wynosił zaledwie 6 tys. kwint., w r. 1924 przekroczył sumę 20.000 kwint., w r. 1925 — 22.000 kwint. i w r. 1926 wynosił przeszło 40.000 kwint., wartości 24 mili. lir

Znacznie wzrosła również konsumcja wewnętrzna, tak że obecnie przewyższyła ona dwukrotnie ilość wywożoną. W r. 1926 do produkcji konserw, przeznaczonych jedynie na rynek wewnętrzny, zużyto przeszło 30 tys. kwint. cukru.

Wyróżniają się konserwy pomarańczowe, brzoskwiniowe i morelowe, będące specjalnością krajów śródziemnomorskich; charakterystyczne dla produkcji italskiej są marmelady z fig i kasztanów, oraz wyborne konserwy z "amarene", gatunku czereśni o smaku gorzkawym, specjalnie nadsjących się do wytwarzania konserw. Na specjalną uwagę zasługują doskonałe marmelady z renklod, jablek i gruszek, które zachowują zapach świeżych owoców i są nadzwyczaj cenione zarówno w kraju, jak i zagranica.

Produkcja konserw owocowych bardzo jest rozpowszechniona w całym kraju i dzieli się na dwie gałęzie: marmelady, które polegają na tem, iż miąższ owocu przez gotowanie wraz z cukrem przybiera postać jednolitej masy oraz konfitury, gdzie owoce w całku jak np. wiśnie łub też pokrajane na kawałki są konserwowane w gestym syropie, pochodzącym z te-

goż owocu.

Owoce w syropie produkuje się w Italji na szerszą skalę, aniżeli marmelady. Owoce, segregowane według gatunku oraz stopnia dojrzałości, są konserwowane w stanie naturalnym, zachowując pierwotny swói zapach.

Specjalnością sycylijską i kalabryjską są t. zw. "chinotti", małe mandarynki konserwowane wraz ze skórką w syropie.

Galarety otrzymuje się przez koncentrację soków owocowych z dodatkiem cukru; najbardziej cenione są galarety z pigwy, brzoskwini, malin, poziomek i czarnych wiśni.

Owoce i skórki owoców kandyzowane. Owoce kandyzowane były zawsze specjalnością italską. Produkcja jest najbardziej rozpowszechniona na Sycylji, w Kalabrji i Ligurji, gdzie kwitnie uprawa owoców, których skórki najbardziej się nadają do fabrykacji słynnego angielskiego "plum pudding" Z pośród owoców kandyzowanych wyróżniają się t zw. canditi alla livornese, t. j. kandyzowane na sposób liworneński, obejmujące skórki cedratów, pomarańcz, mandarynek i innych owoców, pokryte warstwa cukru; kandyzowane na sposób paryski, czyli mrojone, preparowane również z różnych gatunków owoców, smażone w cukrze rafinowanym i przysypane warstwą cukru krystalicznego: kandyzowane na sposób malsylski, owoce kandyzowane bez ostatecznego przegotowania, wkładane do gestego syropu; owoce kandyzowane, wkładane do puszek bez ostatecznego przegotowania, preparowane z owoców , kandyzowanych na sposób marsylski i wkładane do puszek blaszanych po pierwszem przegotowaniu; kasztany mrożone (lodowate, w cukrzel i fijołki kandyzowane, dwie wyborne specjalnoś ci italskiej produkcij.

Owoce te wywozi się w puszkach różnych rozmiarów, wagi od 1 do 10 kg.

Innym artykułem specjalnie italskim, bardzo cenionym na rynku wewnętrznym, lecz mało znanym dotychczas zagranicą, są t. zw. mostarde di Cremona (konserwy z Cremony). Są one wytwarzane z owoców różnych gatunków, jak pomarańcze, cytryny, gruszki, jabłka, wiśnie, cześciowo kandyzowane i przechowywane w gestym syropie z cukry i glikozy,

Wreszcie wymienić należy t. zw. frutta solforate (owoce siarkowane) — głównie wiśnie i amereny,

które są przedmiotem znacznego wywozu.

Owoće suszone. Do tej ostatniej kategorji należą przedewszystkiem migdaty, których wartość wywozu wynosi rocznie ok. 400 milj lirów, orzechy laskowe, których wartość wywozu przekracza 100 milj. lirów, oraz kaszdany, pomiajac inne liczne satumki.

Wyżej wymienione gatunki nie wymagają specjalnych zabiegów w celach preparowania i konserwowania i z tej przyczyny nie są omawiane w niniejszym

artykule.

Wspomnieć natomiast należy o odmianach owowk, które podlegają specjalnemu procesowi suszenia i przechowywania, oraz o grzybach suszonych,
których Italja dostarcza wielkie luści i wyborowe gatunki. Najbardziej rozpowszechniona jest produkcja
lig suszonych. Znaczny rozwój, jaki znamionaje w
ostatnich czasach uprawę brzoskwin, gruszek, sliwek i moreli, pozwala przewidziec wzrost produkcja
lych owoców suszonych; dotychcza nie posiada
ona większego znaczenia, a wartość wywozu wynosi
załedwie kilka miljnośw lirów.

Natomiast produkcja fig suszonych przybrała rozmiary hardzo znaczne, wykorzystując znakomicie warunki klimatyczne i głównie intensywność promie-

słonecznych

Wywóz tego produktu wynosi średnio 250 tys. kwint., a wartość jego dochodzi do 50 milj. lirów rocznie.

Przeważają w cyfrach tych gatunki średniej dob-

Produkcja i wywóz grzybów jest najbardziej rozpowszechniona w Ligurji i Piemoncie. Przed oddawaniem do handlu wewnętrznego i wywożeniem zagranieg grzyby poddawane są specjalnemu procesowi czyszczenia i suszenia oraz konserwacji. Przeciętna wartość wywozu grzybów suszonych wynosiła w ostatnich trzech latach przeszło 6 milj. Irów rocznie.

S. K.





#### Le stato economico della Polonia

| Le stato economico della Polonia                                                                     |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (Stan gospodarczy Polski)                                                                            |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| SPECIFICAZIONE I III III IV V VI VI VII VIII IX X X XI XII                                           |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 | 1928                                            |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
|                                                                                                      | <del>  '</del> -                                | 1 "                                            | 1 10                                             | 1                                               | 1                                               | 1                                               | V 11                                            | 4 111                                           | 14                                            | I A                                            | I AI                                             | An                                              | 1                                               | 1 11                                      |
| Produzione, migliata tonnellate:                                                                     |                                                 |                                                |                                                  | 1                                               |                                                 |                                                 |                                                 | 1                                               |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| Carbone Ferro greggio Acciaio Zinco                                                                  | 0,696<br>42,8<br>98,4<br>11,5                   | 3,411<br>42,7<br>94,2<br>10,9                  | 3,002<br>47,6<br>114,4<br>12,5                   | 2,599<br>47,9<br>97,4<br>12,1                   | 2,788<br>48,1<br>96,1<br>12,9                   | 2,772<br>46,8<br>102,9<br>12,7                  | 3,085<br>146,2<br>111,5<br>12,8                 | 8,189<br>56,6<br>115,0<br>12,9                  | 3,254<br>59,2<br>100,7<br>12,9                | 3,406<br>104.5<br>13,2                         | 3,438<br>55,6<br>106,2<br>12,8                   | 57,1<br>95,0                                    | 59,1<br>104,2                                   | -                                         |
| Lavoro                                                                                               |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| Occupati ) migliaia Disoccupati ) migliaia parziali%                                                 | 609,9<br>208,5<br>8,1                           | 622,9<br>213,6<br>6,6                          | 636,6<br>205,8<br>5,8                            | 644,4<br>190,6<br>7,6                           | 662,5<br>174,3<br>7,6                           | 673,2<br>159,4<br>12,3                          | 685,9<br>147,7<br>4,1                           | 704,5<br>188,0<br>4,5                           | 702,9<br>116,8<br>10,3                        | 728,8<br>115,7<br>7,5                          | 724 7<br>136,7<br>7,3                            |                                                 | 695,3<br>179,6<br>11,5                          |                                           |
| Comunicazione                                                                                        |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| Ferrovie, migliais tonnellate .<br>Bastimenti, migliais tonnellate .                                 | 13,6                                            | 14,7                                           | 14,4                                             | 13,1                                            | 14,0                                            | 14,3                                            | 15,1                                            | 15,4                                            | 15,9                                          | 17,8                                           | 17,7                                             | 15,2                                            | 13,6                                            | 14,9                                      |
| Danzica e Gdynia } entrati                                                                           | 319,1<br>340,2                                  | 286,1<br>260,8                                 | 341,0<br>866,0                                   | 378,1<br>364,5                                  | 373,5<br>365,7                                  | 839,0<br>322,8                                  | 383,9<br>385,9                                  | 390,4<br>388,1                                  | 369,9<br>383,7                                | 370,7<br>356,2                                 | 388,5<br>371,5                                   | 387,4<br>413,6                                  | 372,3<br>344,8                                  | 321,8<br>335,2                            |
| Commercio estero, mil. di zl. oro                                                                    |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| Esportazione totale Prodotti agricoli Carbone Importazione totale Tessili greggi                     | 115,8<br>43,0<br>20,9<br>107,7<br>22,9<br>+ 8,2 | 116,4<br>35,6<br>18,7<br>112,0<br>22,9<br>+4,4 | 128,7<br>45,9<br>14,6<br>128,3<br>22,3<br>+ 04,4 | 119,4<br>40,1<br>14,4<br>148,2<br>20,0<br>-28,8 | 114,2<br>36,2<br>17.1<br>163,8<br>24,5<br>—49,6 | 114,0<br>41,0<br>13,8<br>160,0<br>27,8<br>-46,2 | 113,9<br>32,5<br>17,8<br>136,2<br>22,9<br>—22,3 | 120,6<br>33.4<br>17,7<br>129,9<br>22,7<br>— 9,3 | 119,1<br>42.4<br>15,1<br>127,1<br>23,7<br>8,0 | 138.9<br>51,4<br>19,9<br>151,1<br>30,2<br>12,8 | 229,2<br>103,0<br>25,2<br>265,9<br>55,8<br>—31,7 | 215,4<br>88,4<br>25,7<br>275,3<br>52,5<br>—59,9 | 218,4<br>90,3<br>30,5<br>271,2<br>58,6<br>—52,7 | 197,8<br>26.6<br>270,4<br>72,6            |
| Prezzi-Indici                                                                                        |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| In grosso: Generale Prodotti agricoli Prodotti industriali Costi della vita Costi d'alimenti         | 195,2<br>214,4<br>184,8<br>210,8<br>247,4       | 197.4<br>216,8<br>186 9<br>201,3<br>248,0      | 199,5<br>219,1<br>189,0<br>200,3<br>247,6        | 205,7<br>231,5<br>191,5<br>203,0<br>245,4       | 207,7<br>235,9<br>191,9<br>204,6<br>250,0       | 206,4<br>232,8<br>191,7<br>205,1<br>251,1       | 207,7<br>285,0<br>199,6<br>198.6<br>246,5       | 120,1<br>132,3<br>113,7<br>116,4<br>143,3       | 119,3<br>129,4<br>114,4<br>117,2<br>143,2     | 119,7<br>125,1<br>115,7<br>119,0<br>143,5      | 120,7<br>129,7<br>116,3<br>121,8<br>148,5        | 120,0<br>117,0<br>116,9<br>121,0<br>146,5       | 118,6<br>123,2<br>117,2<br>120,3<br>142,8       | 117,8<br>122,5<br>116,3<br>118,3<br>138,0 |
| Credito                                                                                              |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| Dollaro, indice<br>Azioni, indice<br>Circolazione bancaria l<br>Bigl. di banca<br>Monete divisionali | 173,1<br>24,74<br>995<br>588<br>407             | 172,7<br>29,14<br>1047<br>634<br>413           | 172,3<br>31,47<br>109,1<br>668<br>428            | 172,8<br>38,66<br>1128<br>694<br>434            | 172.3<br>41,90<br>1104<br>705<br>899            | 172,3<br>80,50<br>1121<br>727<br>394            | 172,3<br>84,72<br>1129<br>745<br>384            | 172,3<br>20,65<br>1191<br>784<br>397            | 172,3<br>22,58<br>1253<br>844<br>409          | 99,8<br>24,97<br>1339<br>929<br>410            | 24,41<br>1289<br>940<br>849                      | 99,8<br>24,49<br>1312<br>1003<br>309            | 99,8<br>23,32<br>1 289<br>1 003<br>285          | 99,8<br>24,17<br>1 328<br>1 048<br>280    |
| Banca di Polonia                                                                                     |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| Valute, milioni di zl. oro                                                                           | 187,2<br>319,2                                  | 220, <b>1</b><br>329,1                         | 234,6<br>351,9                                   | 297,4<br>864,7                                  | 290.2<br>375,9                                  | 218,9<br>387,8                                  | 220,7<br>406,1                                  | 405,3<br>407,9                                  | 418,3<br>419,7                                | 441,1<br>432,6                                 | 881,0<br>430.9                                   | 894,6<br>456,0                                  | 887,1<br>460,7                                  | 851,6<br>469,2                            |
| Banche per azioni                                                                                    |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 | ,                                         |
| Sconto Depositi: a termine di zl.                                                                    | 155,5<br>58,9<br>152,9                          | 171,3<br>64,1<br>170.3                         | 184,7<br>62,8<br>108,5                           | 198,5<br>62,8<br>196,2                          | 208,2<br>64,5<br>204,9                          | 212,4<br>72,2<br>203,8                          | 224,1<br>80,6<br>217,1                          | 238,3<br>90,6<br>215,0                          | 242,8<br>91,2<br>221,2                        | 254,2<br>91,8<br>231,3                         | 276,1<br>104,3<br>248,5                          | 284,9<br>115,0<br>236,4                         | 305,3<br>122,0<br>244,1                         |                                           |
| Casse di risparmio                                                                                   |                                                 |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                           |
| Depositi, milioni di zl                                                                              | 61,4                                            | 71,4                                           | 78,0                                             | 86,1                                            | 91,1                                            | 97,6                                            | 105,8                                           | 109,9                                           | 116,6                                         | 122,0                                          | 182,0                                            | 137,5                                           | 148,7                                           | 1                                         |
| Depositi, milioni di zl                                                                              | 8,3                                             | 13,3                                           | 14,2                                             | 18,0                                            | 17,7                                            | 18,0                                            | 19,1                                            | 19,5                                            | 19,5                                          | 20,4                                           | 22,6                                             | 23,4                                            | 25,6                                            |                                           |

#### INDUSTRIA E COMMERCIO

## ESPORTAZIONE DEL CARBONE NEL MESE DI FEBBRAIO

L'esportazione del carbone fossile nel febbraio 1928, secondo i dati provvisori, si presenta come segue:

#### Media mensile.

| P + + × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atte 1925                                   | Stre 193                                                                                                                                       | Lames 1                                                                                                                                              | Gan-<br>malo<br>1928                                                                                                | liera-<br>10<br>1908                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Asteria - Design - De | 1946 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 197 | 314<br>42<br>166<br>77<br>61<br>17<br>16<br>16<br>17<br>17<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | 192<br>88<br>202<br>97<br>47<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 276 196 196 196 197 198 197 198 197 198 197 198 197 198 197 198 197 198 197 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 | 200<br>115<br>115<br>126<br>215<br>77<br>11<br>177<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 |   |
| Carbons per le navi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770                                         | 36                                                                                                                                             | 69.2                                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                               | 11                                                                                                                               | L |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |   |

Totals . 770 772 907 1.013 947 Esportazione es-771 906 3 003 | 960

Della suddette quantità sono . Gdynia Treew

Come risulta dai dati surriportati, l'esportazione del carbone polacco diminui, nel febbraio, di 69 mila tonn., ossia del 6,7%. Questa diminuzione deve attribuirsi alla concorrenza del carbone inglese sui mercati scandinavi, come pure alla diminuzione del fabbisogno in Isvezia, dovuto allo sciopero degli operai e al "lock nell'industria della carta e della cullulosa

29

10

417 104

Per quanto riguarda l'esportazione dai singoli bacini carboniferi, occorre rilevare che i trasporti dall'Alta Slesia hanno segnato una diminuzione di 41 mila fonn., pari al 4,93% in confronto al gen-naio, ammontando a 790 mila tonn. mentre quelli dal bacino di Dabrowa hanno raggiunto nel febbraio 156 mila lonn., con una diminuzione del 16,22%.

Sulla cifra totale delle esportazioni 402 mila tonn. furono spedite nei paesi scandinavi e baltici, con una diminuzione di 82 mila tonn., pari al 16,94%.

I trasporti verso i paesi successori si mantennero press'a poco sul lívello del mese precedente, ammontando a 420 mila tonn. [422 mila nel gennaio].

Le esportazioni verso i rimanenti mercati subirono un aumento di 16 mila tonn. raggiungendo 114 mila tonn. Oltre a ciò, in febbraio l'America del Sud e la Grecia

(Wywóz wegla w lutym).

vennero, per la prima volta, a figurare fra gli acquirenti del carbone polacco, assorbendo le quantita di 1,500 e 550 tonn. L'esportazione media giornaliera dal-le miniere polacche ammontò, nel feb-

braio (24 giorni di lavoro), a 39,458 tonn., diminuendo in confronto del gennaio. [25 giorni di lavoro), di 1,182 tonn. pari al 2,91%; l'esportazione giornaliera dalla Slesia diminui di 323 tonn., quella dalla Dabrowa — di 860 tonn.

Le spedizioni attraverso i singoli porti polacchi subirono nel febbraio una note-vole diminuzione, (di 63 mila tonn. ossia del 12,09%], ammontando a 458 mila toan: questa diminuzione fu dovuta, in parte, al peggioramento delle condizioni climatiche. Le spedizioni attraverso Danzica diminuirono di 64 mila tonn., pari al 15,35 tonn., mentre quelle attraverso Gdynia aumentarono di 1000 tonn. in confronto al gennaio.

La spedizione totale per i porti in pa-rola costituì, nel febbraio, il 48.36% di tulta l'esportazione in questo mese, in

#### A SITUAZIONE ECONOMICA POLACCA DOPO LA STABILIZZAZIONE.

(Sytuacia govendarcza Palski po dokana: niu stabilizacii).

A quanto ha detto il Ministro delle finanze della Polonia in un suo recente di-scorso, la situazione delle finanze polacche e soddisfacente. Il bilancio 1927 si saldera in effetto con un avanzo di 240 milioni di zloty per i primi dieci mesi, in-vece dei 155 milioni registrati nell'anno 1926. In seguito al prestito di 550 milioni di zloty emesso in ottobre, la copertura metallica della Banca di Polonia è salita da 25 milioni di dollari al 21 maggio 1926 a 158 milioni di dollari.

La stabilizzazione legale che ha di molto favorito il tesoro non ha per altro avualmeno sinora, buone ripercussioni sulla economia polacca. Le esportazioni che nel 1926 erano superiori alle importazioni del 45 per cento, sono divenute nel 1927 minori; nell'ottobre del 1927 le esportazioni sono ascese a 138 milioni di zloty-oro contro 151 nelle importazioni. in novembre 133 milioni di esportazioni contro 155 milioni e nel dicembre le esportazioni sono ancora diminuite: 125 milioni di zloty-pro contro 161 milioni di importazioni.

Il Governo - a quanto ha detto il Ministro delle finanze - sta ora studiando accuratamente la guestione del delicit della bilancia commerciale polacca, che in parte e dovuto alla ricostruzione e al riordinamento della industria e al nuovo regolamento per la importazione dei prodotti necessari al paese. Non sembra però che il deficit della bilancia commerciale polacca possa essere diminuito, anzi si calcola che sino al marzo-aprile

tale deficit si stabilira su una media mensile di 50 milioni di zloty.

In genere la produzione polacca attraversa una depressione abbastanza grave. I disoccupati, che al 4 novembre 1927 erano calcolati a 124.000 e alla fine di dicembre a 160.000, ora hanno quasi rag-giunto i 200.000. Il generale rilassamento della produzione e dovuto in parte non piccola alla penuria di disponibilita e alla restrizione dei crediti imposta da superiori necessita monetarie. Tutte queste difficolta sono però, secondo il ministro, di natura transitoria, e saranno certo eliminate quando la Banca di Polonia avra portato a buon punto la riorganizzazione della circolazione

#### APPARECCHI RADIOFONICI

(Aparaty radiofoniczne).

La Polonia offre attualmente buone possibilità di sbucco per gli apparecchi radiofonici d'ogni specie. Sono particolarmente diffusi, per ora, gli apparecchi a cristallo che però si vanno man mano sostituendo con apparecchi a valvole con 2. 3 o 4 lampade.

L'importazione degli apparecchi a cristallo e osiacolata dal forte dazio al quale sono sottoposti [1.200 zloty per 100 Kg.), dalla sopratassa interna del 20% sul valore, ed anche dal fatto che la produzione locale e buona tanto quantitativamente che qualitativamente; gli apparecchi a lampade invece sono assai ricercati, poiché la produzione locale e ancora insufficiente.

Gli accessori, e specialmente le cuffie e le lampade trovano buoni sbocchi, e per quanto i prodotti francesi siano i piu ricercati, anche il prodotto italiano e ben quotato ed un deposito accuratamente organizzatto a Varsavia potrebbe dare ottimi risultati.

Per gli altoparlanti e per gli altri accessori in genere il mercato e tienuto quesi esclusivamente dall'Ungheria e dalla Germania.

Il dazio al quale sono suttoposti gli accessori e di 800 zloty per 100 Kg.

In generale gli apparecchi sono ven-duti al privato dietro pagamento di una meta dell'importo alla consegna ed il saldo entro 3 mesi; di qui la necessita di accordare all'importatore un fido di 3 o 4 mesi dietro accettazione.

#### ORDINAZIONI RUSSE ALLA POLONIA

(Zamówienia Rosji Sowieckiej w Polsce).

Corrono attualmente trattative tra la rappresentanza commerciale di Varsavia e le miniere e imprese metallurgiche polacche per una forte fornitura ferroviaria alla Russia. Le ordinazioni ammonterebbero a 4 milioni e mezzo di zloty e saranno distribuite tra la "Huta Banko-wa", la societa per azioni "Ferrum" nel-l'Altra Slesia e le imprese metallurgi-che "Ostrowiec".

#### LEGISLAZIONE DOGANALE

#### DECISIONI MINISTERIALI PER NUOVA CLASSIFICA DOGANALE TIL MERCI

(Rozporzadzenie o nowei nomenklaturze celneil.

Il Ministero delle Finanze Polacco ha emanato in data recente le seguenti disposizioni, che regolano la classifica doganale di alcune merci rimaste finora

Fondi o dischi di mezza seta per cappelli destinati alla fabbricazione di questi ultimi seguono il trattamento doganale della voce 210, punto 2b), mentre i fondi e dischi di seta nura con equale destinazione devono essere classificati se-condo la voce 195, punto 1.

Nastri di cotone, seta artificiale e fili metallici non dorati, con un piccolo passamano di seta artificiale agli orli, seguono il trattamento doganale della voce

nuono il trattamento doganate unta voce 197 come nastri di mezza seta. "Peluches" di cotone e lana pettinata ad imitazione della pelliccia soggiaccio-no alla classifica della voce 199, punto 1.

Cappelli a "gibus", che vengono im-portati in pezzi slaccati — ossio la parto cilindrica e la falda — sono da sdoganersi in base alla voce 210, punto 1 a) considerando i due pezzi come un cap-

Macchine per preparare il ceffà, con armatura fatta di una lega di rame, nichelata munite di una maniglia di legno. in cui il caffe si riversa in più recipienti sferici di vetro sovrapposti. saranno classificati. tenuto conto della qualita del materiale e del grado di rifinitura, avvertendo che i recipienti di vetro dalla parete sottile, analogamente a quanto avviene con il vasellame chimico di vetro so-

no da sdoganarsi secondo la voce 77/2c. Scatole da profumi, di legno o di cartone, rivestite entro o fuori di sela, se-guono il trattamento della voce 215, punto 1; scatole di cartone senza aggiunta di materie fini saranno sdoganate in base alla voce 177, punto 33.

Scatole di legno o di cartone, destinate unicamente a preservare la merce dagli urti del trasporto, e che non rappresentano uno speciale imballaggio per articoli di profumeria, sono esenti da dazio doganale.

Tessuti gommati stampati, formati da 4 strati di tele di cotone, alterna-te con strati di gomma, ove il tessuto e visibile solo nella parte interiore, e lo spessore del tessuto così formato varia da 1.5 a 2 mm., sottostano al irattamento previsto dalla voce 187 e dalla nota 2 a) del punto 6 della voce 88.

#### RIDUZIONE DEL DAZIO DI IMPORTA-ZIONE PER' I SEMI DI CONIFERE (Redukcja ceł przywozowych na nasiona drzew szpilkowych).

A norma di una recente disposizione ministeriale, potra essere applicato all'im-portazione di semi di conifere, dietro per-messo del Ministero del Tesoro polacco,

il dazio doganale ridotto nella misuza del

1) dazio doganale riduto nella misura dei 20% di quello normale. Nei riguardi dei Paesi, ai quali sono applicate le disposizioni riflettenti i dazi massimi, il dazio ridotto e stato stabi-lito nella misura del 20% del dazio mas-

La disposizione, di cui si tratta, e en-trata in vigore al 1º febbraio e sara ap-plicata fino al 30 aprile 1928.

#### RESTITUTIONE DEL DAZIO SU MATERIE COLORANTI ESPORTATE

Przywrócenie cła wywozowego na barwniki).

In hase ad un decreto ministeriale di data recente, e stata consentita in Polonia, con diritto alla restituzione del dazio precedentemente pagato, la esportazione delle seguenti materie coloranti sintetiche prodotte nell'interno del Paese: colori azoici, colori acidi, cromalina, mordenti, basi colorenti, nigrisina, colori allo zolfo e colori in barile.

Per le operazioni doganali alla esportazione di dette materie coloranti, per l'emissione delle relative bollette di uscita o per l'accettazione delle medesime all'atto del pagamento del dazio doganale (esclusi i diritti accessori) sono state autorizzate le Dogane di Varsavia e Lodz.

#### RESTITUZIONE DEL DAZIO PER CAPPELLI ESPORTATI A MEZZO PACCHI POSTALI

(Przywrócenie ceł na kapelusze, wywozone w paczkach pocztowych].

Con riferimento alla disposizione pubblicata nel Bollettino di Informazioni Commerciali N. 37 del 17 settembre 1927 si comunica che, in forza di una nuova prescrizione ministeriale, l'autorizzazione oia data alle Dosane polacche, per l'emissione di bollette d'uscita per la restituzione del dazio sui cappelli e feltro per cappelli, viene estesa anche alle spedizio-ni falte per mezzo di pacchi postali.

#### DIVIETO D'IMPORTAZIONE PER LE EARINE DI FRUMENTO

(Zakaz przywozu maki pszennei).

Secondo una disposizione del Consiglio dei Ministri polacco, pubblicata nel "Dziennik Ustaw" n. 20 del 28 febbraio 1927, e stato prorogato a tutto il 30 aprile p. v. il divieto d'importazione per le farine di frumento.

#### CONVENZIONE CON DANZICA PER I DAZI DI ESPORTAZIONE (Konwencja z Gdańskiem w sprawie ceł wywozowych].

Con provvedimento presidenziale, pubblicato nel Dziennik Ustaw del 4 febbraio corrente, e stata approvata, unitamente al ralativo protocollo finale, la Con-venzione conclusa in data 12 agosto 1925 con la Citta libera di Danzica in merito all'applicazione dei dazi di esportazione,

## .b'Esportatore Italiano"

ORGAN ITALSKIEJ EKSPANSJI GOS-PODARCZEJ ZAGRANICA

RIVISTA PER L'ESPANSIONE ECONO-MICA ITALIANA ALL'ESTERO

MIESIECZNIK GOSPODAR-CZY ILUSTROWANY

rozpowszechniony w całej Italji oraz w krajach obcych

#### Naczelny redaktor: GIGI LANFRANCONI

Prenumerata roczna

w Italji lirów 100 --150.zagranica "

Cena egzemplarza 10.w Italii lirów

15.00 zagranica " Adres Redakcji i Administracji:

MEDJOLAN

Via Giulini 2.

# Baltischer Almanach Für das Jahr 1928.

## Almanacco Balfico per il 1928

Raccolta di migliori informazioni riguardo la vita política, economica e sociale della Libera Citta di Danzica, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. In vendita presso l'Amministrazione della "Baltische Presse",

> Danzica Pfefferstadt 1. Prezzo: 3 złoty.

#### PARZIALE ABROGAZIONE DEI DIVIETI D'IMPORTAZIONE.

(Częściowe uchylenie zakazów przywozu).

Conformemente alla Disposizione ministeriale del 10 febbrain 1928, qui apresso riportala, vengono abrogati, a partire dal 15 marzo:

1) I divieti d'importazione introdotti con le disposizioni del 17 giugno e dell' 11 luglio 1925. Le relative liste di merci sono state riportate con le indicazioni di II e III nel Nr. 5/6; pag. 166 della Rivista "Polonia - Italia". L'abrogazione dei sudetti divieli non e estesa però alle merci che provengono e arrivano dalla Germania. Questa esclusione implica, per le merci di altre provenienze, la presentazione del certificato

d'origine e il trasporto diretto dal paese d'origine al territo-

rio doganale polacco, nel caso di transito per la Germania.

2 I divieti d'importazione introdotti con le disposizioni del 19 agosto 1924 e del 23 settembre 1925. Le relative liste di merci sono state riportate con le indicazioni I e II nel

Nr. 5/6; pag. 166 della Rivista .. Polonia - Italia Contemporaneamente vengono introdotti dei divieti d'importazione per le merci comprese nella lista annessa alla Disposizione del 10 febbraio 1928. Sono previste delle esenzioni al diviato per casi singoli o nei limiti di contingenti, previo premesso del Ministero d'Industria e Commercio.

#### DISPOSIZIONE.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 TERBRAIO 1928. CIRCA L'ABROGAZIONE DEI DIVIETI D'IMPORTAZIONE DI ALCUNE MERCI

(Rozporzadzenie Rady Ministrów z dn. 10 lutego 1928 w uchyleniu zakazów przywozu dla niektórych towarów).

In base all'art. 7 p. h) della legge del 31 luglio 124, circa il regolamento doganale (Dz. U. R. P. N. 80 pos. 777), si ordina quanto apresso:

§ 1. Viene abrogato il divieto d'importazione nel terri-torio doganale della Repubblica Polacca delle merci, di cui alla disposizione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 1925 [Dz. U. R. P. N. 61 pos. 430] e dell' 11 luglio 1925 (Dz. U. R. P. N. 69 pos. 486) qualora queste merci provengono e arriva-no non dalla Germania e qualora all'atto dello sdoganamento verra presentato il certificato di origine, munito di visto con-

§ 2. L'importazione nel territorio doganale della Repub-blica Polacca, delle merci, elencate nell'allegato alla presente disposizione, e vietata.

§ 3. Le merci la di cui importazione e vietata in base alla presente disposizione, possono essere esentate dal Ministero d'Industria e Commercio dal divieto d'importazione nei singoli casi o nei limiti di certi contigenti.

§ 4. La presente disposizione non e applicabile alle merci previste:

1) dalla legge del 24 maggio 1922, circa la ratifica della convenzione polacco - tedesca, riguardante l'Alta Slesia, fir-mata a Ginerva il 15 maggio 1922 (Dz. U. R. P. N. 44 pos. 370); 2) dalle convenzioni sul piccolo movimento di frontiera;

3) dalle ordinanze sul traffico condizionale, importazio-

ni temporanee e riparazioni L'esecuzione della presente disposizione viene affidata al Ministro del Tesoro e al Ministro d'Industria e Com-

8 6. La presente disposizione entra in vigore il 30º gior-8 O. La presente cusposizione sentra in vigore il 30- gior-no dopo il a suo pubblicazione. Contemporaneamente perdono del propositi del propositi del propositi del propositi del Ministri del 19 secolo 1924 (Dz. U. R. P. N. 81 pos. 7813), del 2 agosto 1925 (Dz. U. R. P. N. 80 pos. 533), del 23 ascendente por 1925 (Dz. U. R. P. N. 102 pos. 719), del 4 novembre 1925 (Dz. U. R. P. N. 114 pos. 89) e del 2 dicembre 1925 (Dz. U. R. P. N. 122 pos. 8751.

"Dziennik Ustaw" del 14 febbraio 1928 N. 15.

Allegato alla disposizione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1928 (pos. 113). Posizione della tariffa doganale

5 p. 1 a I

6 p. 1

60 2

6 p. 4

6 p. 6 e nota 6 p. 7

7 p. 1, 2 4

#### MERCE

Patate fresche importate nel periodo dal 15 febbraio al 15 luglio. Cavoli canpuccio importati nel periodo dal 1 giugno al 15 luglio.

Mele fresche eccelluate quelle importate alla rinfusa o in fusti o in sacchi senza imballaggio interno.

Frutta e bacche fresche, eccettuate quelle importate alla rinfusa o in fusti e sacchi senza imballaggio interno.

Aranci e mandarini. Uva fresca.

Ananassi freschi.

Frutti e bacche secchi e seccate, tutte non zuccherate, eccettuale le merci nominale al p. 7 e nella nota al p. 6.

Capperi, olive nere e verdi. Carrube.

Noci.

24 p. 2, 4 anche nota

27 p. 1, 2 28

Dolci, confetture, paste e gelatine di frutti, polvere e pastiglie con zucchero come pure pastiglie per la produzione di acquaviti, liquori e altre bevande, frutti nei liquori, arack e cognac frutti secchi in zucchero; cioccolato e cacao con zucchero; conserve di ananassi. Sughi di frutta con alcool.

ol annassi, ougin di ruita con alconi.

Arack, rum, cogene, caquavite di prugne a altre acquaviti; liquori, infusioni, estratti, essenze di fruita con aggiunta d'alcool, in imballaggi d'ogni genere.

Vini d'uva, di frutta e di bacche.

Formaggi fini in imballaggi per la vendita al dettaglio, in recipienti di legno, piombo,

latta, eco

Pesci e caviale, eccettuate le merci comprese dai pp. 1 b, ... d, 3 a, II, 3 b II, 4 e eccettuate le auguille nominate al p. 1 a.

| D 111 ( etc.                                |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione della tariffa<br>doganale         | MERCE                                                                                                                                                                      |
| 38                                          | Ostriche, gamberi di fiume, aragoste, granchiolini di mare, ecc.                                                                                                           |
| 56 p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, N                   | Pelliccerie, eccettuata la pellicceria greggia.                                                                                                                            |
| 57 p. 3 e nota 1 b                          | Calzature di cuoio di vernice, di camoscio, di seta di brocato (tessuto con fili d'arge                                                                                    |
|                                             | e d'oro esorpello] di pelli di coccodrillo, di serpente, ecc. di pelli con dise                                                                                            |
|                                             | a rilievo; calzature d'ogni genere con ornamenti di materie e di pelli specifi-<br>nel presente punto - finite o no. Pelli gig tagliate o cucite (tomaie) comprese al      |
|                                             | della presente disposizione.                                                                                                                                               |
| 62 p. 11 c                                  | Alberi, arbusti e piante vive, con fiori o gemme, con o senza terra, in imballaggi d'o                                                                                     |
|                                             | sorts.                                                                                                                                                                     |
| 62 p. 13                                    | Fiori, foglie e lavori di questi articoli.                                                                                                                                 |
| 67                                          | Pietre preziose; pietre d'ornamento naturali o artificiali.                                                                                                                |
| 76 p. 3, 4, 5, 6                            | Lavori di porcellana, nominati ai punti specificati, eccettuati i recipienti per farmi                                                                                     |
| 78 p. 1, 2, 3, 4, 5, 6                      | nominata al p. 7.<br>Vetri da specchi, specchi, vetro in fogli di più di 5 mm. di spessore, eccettuata la mo                                                               |
| 10 p. 1, b, 5, 4, 5, 0                      | nominata al p. 7.                                                                                                                                                          |
| 112 p. 24                                   | Materie dolcificanti artificiali, ecc.                                                                                                                                     |
| 118                                         | Acque aromatiche senza alcool.                                                                                                                                             |
| 119 p. 1, 2, 3                              | Cosmetici e profumerie nominate a questi punti.                                                                                                                            |
| 120 p. 1                                    | Saponi da toalette e medicinali allo stato liquido e salido, como pure saponi vari                                                                                         |
|                                             | polvere.                                                                                                                                                                   |
| 148 p. 2 a, b                               | Lavori d'oro e di platino anche smaltati, eccettuati quelli separatamente nominati; ca                                                                                     |
| 140 a 2 a b                                 | per orologi senza pietre; lavori d'oro o di platino con pietre preziose e perle.                                                                                           |
| 148 g, 3a, b                                | Lavori d'argento, anche smaltati, dorati, eccettuati quelli separamente nominati; ci                                                                                       |
| 172 p-la                                    | per orologi senza pietre; lavori d'argento con pietre preziose e perle.<br>Pianoforti a coda.                                                                              |
| 172 p. 2                                    | Pianoforti verticali.                                                                                                                                                      |
| 173 p. 3 h                                  | Organini, arpe e gramofoni, completi o no.                                                                                                                                 |
| 173 p. 8                                    | Automobili per persone.                                                                                                                                                    |
| 173 p. 12                                   | Ciclonetti.                                                                                                                                                                |
| 173 p. 13<br>173 note                       | Motociclette anche con carrozzino; carrozzini per motociclette.                                                                                                            |
| 173 note                                    | Merci comprese ai punti suindicati con rifinitura di tapezzeria. Automobili per pers                                                                                       |
| 407 - 27                                    | con carrozzeria coperta.                                                                                                                                                   |
| 177 p. 27<br>187 p. 3                       | Carte da gioco.                                                                                                                                                            |
| 188 p. 2                                    | Tesuti di cotone imbianchiti, aventi in un kg. oltre 15 metri quadrati.<br>Tessuti per mobili.                                                                             |
| 188 p. 3                                    | Tessuti di cotone, mercerizzati, tinti, tessuti di fili di parecchi colori e stampati, av-                                                                                 |
|                                             | in un kg. cltre 15 metri quadrafi.                                                                                                                                         |
| 189                                         | Velluti, felpe e nastri di felpe di cotone, anche a disegni.                                                                                                               |
| 193                                         | Tessuti di lino, canapa e d'altre materie tessili nominate al p. 3 della pos. 179: tova                                                                                    |
|                                             | tovagliuoli, asciugamani, tazzoletti, ecc.                                                                                                                                 |
| 195 p. 1, 2, 3, 4                           | Di seta: tessuti, fazzoletti, tessuti, foulard (eccettuati quelli nominati alla pos. 196), na                                                                              |
| 196                                         | bande, velluti, felpe; tulli, ciniglia.                                                                                                                                    |
| 197                                         | Foulard di seta in pezze o tagliati, stampati dopo tessitura.<br>Di mezza seta: fazzoletti tessuti, tessuti, nastri, hande, velluti e felpe; taffela ince                  |
| 131                                         | e fela incerata di seta.                                                                                                                                                   |
| 201                                         | Cachemire, ecc.                                                                                                                                                            |
| 203                                         | Tappeto di lana, ecc.                                                                                                                                                      |
| 205 p. 1 a, b, p. 2 e nota se               | Materie e lavori fatti a maglia, di seta e mezza seta.                                                                                                                     |
| riguarda questi punti                       |                                                                                                                                                                            |
| 205 p. 5 a                                  | Lavori di passamaneria, lavori intrecciati di seta e mezza seta.                                                                                                           |
| 206 p. 3                                    | Tendine ricamate su tulle, senza orlo ed ornamento.                                                                                                                        |
| 208                                         | Merletti e ricami, ecc.                                                                                                                                                    |
| 209 nota 1                                  | Tessuti e tulli d'una larghezza non inferiore a 70 cm. ecc.                                                                                                                |
| 209 nota 2                                  | Pelliccie, vestiti di pellicia ed mantelli cuciti, ma non ricoperti di stoffa.<br>Vestiti e mantelli foderati di pelliccia.                                                |
| 209                                         | Biancheria e vestiti non separatamente nominati, di materie comprese nella presente li                                                                                     |
|                                             | finiti o no.                                                                                                                                                               |
| 209 nota 3                                  | Vestiti con fodera di seta o mezza seta, fatti di stoffe comprese nella presente lista                                                                                     |
| 209 p. 4                                    | Cappein, perrettoni e simili per signore e ragazzi, guarniti di pastri, merletti, piu                                                                                      |
| Note generali riguardanti le                | Hori, ecc.                                                                                                                                                                 |
| por 183 — 209                               | 4) Fazzoletti, tovaglioli, tovaglie, biancheria da letto, coperte tende e simili lavori                                                                                    |
| hor 100 - 500                               | materie tessili.                                                                                                                                                           |
|                                             | 5) Fazzaletti, tovaglioli, tovaglie, biancheria da letto, asperte, tende, tendine e si                                                                                     |
|                                             | lavori oriali.                                                                                                                                                             |
| 210 p. 1 a, b, 4 e nota 2                   | <ol> <li>Fazzoletti, tovaglioli, tovaglie, biancheria da letto coperte, tende e simili lavori guari<br/>Cappelli; berretti di pellicia e con bordo di pellicia.</li> </ol> |
| 211 p. 1                                    | Umbrelli, ombrellini e canne ombrelli, ricoperti di tessuto di soto e di mayra coto                                                                                        |
| 211 p. 2                                    | Ombrelli, embrellini e canne ombrelli, riconerti di altri fessiti con gramenti                                                                                             |
| 212 p. 1 anche nota alla                    | Botloni e gemelli di madreperla, tartaruga, avorio e ambra.                                                                                                                |
| pos. 212, se riguarda questo                | - Dal month c minoria                                                                                                                                                      |
| punko                                       | Tr. 1 . A                                                                                                                                                                  |
| 213                                         | Piume da ornamento e fiori artificiali.                                                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                                            |
| 214 p. 2<br>215 p. 1, 3, 4, 5, 6 a, b, c, e | Lavori in granelli di vetro, ecc.  Articoli di fantasia e da toalette, montati o no giocattoli, ad eccezione di quelli                                                     |



Vadula dulla miniera "Charlotte" — Il pozze "Leone" nell'Alta Slasia. Widok kopalni "Charlotte" na G. Slashu.



#### VALORIZZAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE POLACCA

(Waloryzacja taryly celnej w Polsce).

Conformemente alla Disposizione presidenziale del 13 lebbraio 1928, qui apresso riportata, i dazi doganali della vigente tariffa vengono parzialmente valorizzati, in dipendenza dello svalutamento subito del vecchio zloty oro in cui tali dazi erano esuresa.

La valorizzazione quasi completa in corrispondenza al suddetto svalutamento e cioe nel rapporto di 1 a 1, 72 riguarda una serie di merci, nella maggior parte considerate di lusso, comprese nella lista "A" annessa alla Disposizione. Una seconda lista "B" comprende una serie di merci, in maggior parte generi alimentari e materie prime, per le quali il dazio doganale e mantenuto nella misura vigente. Per intte le altre merci non comprese nelle liste "A" e "B", la rivalutazione dei rispettivi dazi è stata lissata nel rapporto di 1 a 1,30.

I dazi di esportazione restano anch'essi invariati. La valorizzazione dei dazi sara applicata a partire dal 15 marzo.

#### DISPOSIZIONE.

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 13 FEBBRAIO 1928, CIRCA IL MUTAMENTO DELLA MISURA DEI DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE IN RELAZIONE ALLA NUOVA UNITA MONETARIA.

(Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 13 lutego 1928 o waloryzacji cel).

In base all'art. 44 alinea 6 della Costituzione e della legge del 2 agosto 1926 circa l'autorizzazione conferita al Presidente della Repubblica ad emanare Disposizioni aventi forza di legge (Dz. U. R. P. N. 78 pos. 443), si ordina quante appropria

Art. 1. Conforme all'art. 18 della disposizione del Pesidente della Republicia del 5 novembre 1927, circa il candinamento del sistema (Dz. U. R. P. N. 97 pos. 855) i dari della vigente tarifia doglanale espressi in zloty quale unita mostaria definita dall'art. 1 della disposizione del Presidente della Repubblicia del 20 gennaio 1924, circa il sistema monetazia (Dz. U. R. P. N. 37 pos. 401) vengono tessformati nella nuova unita monetaria, fissata dalla Disposizione del Presidente della Repubblicia del 13 ottobre 1927 sulla stabilizzazione dello 20- (Dz. U. R. P. N. 88 pos. 700), secondo la seguente scala:

al per le merci comprese nella tariffa d'importazioni, elencata nella lista "A" annessa alla presente disposizione secondo l'intera scala cioe nel rapporto 1 a 1,72

secondo l'intera scala cioe nel rapporto 1 a 1,72 b) per le merci comprese nella tarifía d'importazioni, elencate nella lista "B" annessa alla presente disposizione, come pure per tutte le merci comprese nella tariffa d'esportazione, nel rapporto 1 a 1; cioè i dazi su queste merci mantengono la misura vigente e si intendono espresse nella nuova unita monetaria;

c) per le merci rimanenti, comprese nella tariffa d'importazione, e non specificate sulle liste "A" e "B" annesse alla presente disposizione, nel rapporto 1 a 1,30.

Art. 2. Le cifre vengono arrofondate trascurando le frazioni minori di 10 groszy.

Art. 3. Le ordinanze dell'art. 1 della presente disposizione non concernano le mancanze o le eccedenze dei diritti doganeli, derivanti da un non corrispondente sdoganamento, qualora la misura errata iniziale di questi diritti, e stata fatta prima

dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 4. L'esecuzione della presente disposizione e alli-

data al Ministro del Tesoro. Art. 5. La presente disposizione entra in vigore il 30° giorno dopo 1a sua pubblicazione ed e valida su tutto il territorio doganale della Repubblica Polacca.

"Dziennik Ustaw" del 14 febbraio 1928 N. 15.

Allegato N. 1 alla disposizione del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1928 (pos. 112).

#### LISTA A.

| Posizione della tariffa<br>doganale                                | MERCE                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                  | Legumi e ortaggi:  1) freschi: a) patate: L importate dal 15/II al 15/VII; c) eavoli cappuccio: L importati dal 1/VI al 15/VII.                                                                                     |
| 6                                                                  | Fruita e bacche:  1 Mele fresche; 2 Fruiti e bacche freschi, salati, nell'acqua, non separatamente nominati; 4 Arancie e mandarini; 6 Uva fresca.                                                                   |
| 7 p. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nota<br>alla pos. 7                        | Nota. Uva destinata per la pigiatura, dietro autorizzazione del Ministero del Tesoro. 7) Ananassi freschi. Fruta e bacche secche o seccate, non zuccherate, oltre le merci nominate al p. 7 e nella nota al p. 6.   |
| 9<br>10 p. 3<br>11 p. 1, 2, 3 e nota<br>13 p. 1, 2, 3 e note 1 e 2 | Capperi, clive verdi e nere.<br>Carrube.<br>Noci.<br>Pasticci e condimenti.                                                                                                                                         |
| 15, p. 1, 2, 3 e note 1 e 2<br>24 p. 2, 3, 4, 5, 6, 8              | Funghi. Spezie. Confetterie, come pure preparazioni di frutta e di bacche, eccettuate le merci nominate al p. 1, 7, 9 e 10.                                                                                         |
| 27                                                                 | Arsck, rum, coginac, acquavite di prugne e altre acquaviti; alcoll (spirito di vino) greg-<br>gio e rettilicato; liquori e intusioni d'Ogni forza:<br>1) arack, rum, cognac, acquavite di prugne e altre acquaviti; |

| Posizione della tariffa                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| doganale                                          | MERCE                                                                                                                                                                            |
|                                                   | 17.3 2) liquori infusioni, estratti, essenze e eteri di frutti con aggiunta d'alcool in                                                                                          |
|                                                   | imbalaggi d'ogni genere col peso del contenente immediato.                                                                                                                       |
| 28 senza nota 3                                   | Vini d'uva, di frutta e bacche.                                                                                                                                                  |
| 35                                                | Formaggi:  1) d'ogni specie non separatamente nominati, compreso il peso del contenente                                                                                          |
|                                                   | immediato.                                                                                                                                                                       |
| 37                                                | Pesci e caviale:                                                                                                                                                                 |
|                                                   | <ol> <li>pesci (vivi o no) freschi (frigoriferati e non viventi); ucva di pesci:</li> </ol>                                                                                      |
|                                                   | a) trote, salmoni, rombi, sogliole, storioni, becluga, screne, anguille;                                                                                                         |
|                                                   | <ol> <li>pesci: marinati, all'olio, all'aceto, ripieni, con aggiunta si condimenti, salse,<br/>spezie o altrimenti preparati, eccettuati quelli separamente nominati;</li> </ol> |
|                                                   | 3) pesci; salati, affumicati e secchi, eccettuati quelli separatamente nominati:                                                                                                 |
|                                                   | a) al. p. 1 lettera a) I salati:                                                                                                                                                 |
|                                                   | b) al. p. 1 lettera a) Il affumicati e secchi;                                                                                                                                   |
| 38                                                | 5) caviale. Ostriche, gamberi di fiume, aragoste, granchiolini di mare, lumache, ecc.                                                                                            |
| 56 p. 2, 3, 4, 5<br>57 p. 3                       | Pelliccie ad eccezione di quelle nominate al p. 1.                                                                                                                               |
| 57 p. 3                                           | Calzature di cuoio verniciato, ecc. (l'intero punto).                                                                                                                            |
| Nota 1                                            | Pelli per calzature, tagliate o cucite (tomaie):                                                                                                                                 |
| 57 p. 4 a                                         | b) facenti parte del p. 3 della presente disposizione.<br>I Guanti di pelle d'ogni genere.                                                                                       |
| 57 p. 1 u                                         | Il Lavori di marocchineria e articoli di fantasia come: sacche, borsette, portamoneti, por-                                                                                      |
|                                                   | tasıgari, portafogli, libretli di note, ecc.                                                                                                                                     |
| Nota:                                             | Pelli tagliate (non cucite) per i lavori nominati:                                                                                                                               |
|                                                   | a] al p. 4 lettera a] I della presente posizione; b] al p. 4 lettera a] II della presente posizione.                                                                             |
| 62 p. 11                                          | Piante vive:                                                                                                                                                                     |
|                                                   | c) Alberi, arbusti e piante, vive con liori o gemme, con o senza terra, in imballag-                                                                                             |
| 62 - 12                                           | gi d'ogni sorta                                                                                                                                                                  |
| 62 p. 13<br>67                                    | Fiori, fogli e lavori di questi articoli.  Pietre preziose: pietre d'ornamento naturali e artificiali.                                                                           |
| 76 p. 3, 4, 5, 6                                  | Lavori di porcellana, compresi in quesi punti.                                                                                                                                   |
| 78 p. 1                                           | Lastre da specchio, specchi, vetro in lastre di un spessore superiore a 5 mm. ad accezione                                                                                       |
| 108 p. 9                                          | di quelli nominati al p. 7. Acido salicilico.                                                                                                                                    |
| 112 p. 16 c)                                      | Sulfoacidi di combinazioni nominate alla lett. a) e b), non separatamente nominati.                                                                                              |
| p. 17 a)                                          | Nitrobenzolo, ecc.                                                                                                                                                               |
| b)<br>d)                                          | Binitrobenzolo, ecc.                                                                                                                                                             |
| g)                                                | Bifenilamina, ecc. Benzidina.                                                                                                                                                    |
| h)                                                | Clorobenzolo, ecc.                                                                                                                                                               |
| k)                                                | Acidi aminoossisulfonici.                                                                                                                                                        |
| p. 25 a)                                          | Acidi aminosulfonici. Derivati dal nitro, dall'ossianina e dal cloro, non separatamente nominati.                                                                                |
| 112 p. 20                                         | Fenacetina, ecc.                                                                                                                                                                 |
| 112 p. 24                                         | Materie dolcificanti artificiali, ecc.                                                                                                                                           |
| 113<br>118                                        | Prodotti farmaceutici ed articoli per medicazione imbevuti.                                                                                                                      |
| 119 p. 1, 2, 3                                    | Acque aromatiche senza alcool. Cosmetici, e sostanze aromatiche, ad eccezione del p. 4.                                                                                          |
| 120 p. 1                                          | Saponi da toeletta e medicinali, ecc.                                                                                                                                            |
| 135 (senza nota)                                  | Combinazioni organiche coloranti sintetiche, ecc.                                                                                                                                |
| 148 p. 2 a, b)<br>p. 3 a, b)                      | Lavori d'oro e di platino, ecc.<br>Lavori d'argento, ecc.                                                                                                                        |
| 158                                               | Lavori da coltellinaio.                                                                                                                                                          |
| 159                                               | Armi a mano, ecc.                                                                                                                                                                |
| 169 p. 20 d) pure nota se<br>riguarda il p. 20 d) | Lampade catodiche (radiotecniche).                                                                                                                                               |
| 169 p. 29 a, b)                                   | Apparecchí per radiostazioni.<br>Strumenti musicali,                                                                                                                             |
| 172                                               | Veicolí.                                                                                                                                                                         |
| 173                                               | Carte da giuoco.                                                                                                                                                                 |
| 177 p. 27<br>195 p. 1, 2, 3, 4                    | Di seta: tessuti, ecc. ad eccezione di quelli nominati al p. 5.<br>Foulard di seta, ecc.                                                                                         |
| 196                                               | Di mezza - sela: fazzoletti tessuti, ecc.                                                                                                                                        |
| 197                                               | Cachemire, ecc.                                                                                                                                                                  |
| 201<br>203                                        | Tappeti, ecc.                                                                                                                                                                    |
| 205                                               | Materie e lavori a maglia, intrecciati e di passamaneria.<br>Merletti e ricami, ecc.                                                                                             |
| 207                                               | Da donna e da bambini: cappelli, berretti e altri copricani, ecc.                                                                                                                |
| 209 p. 4                                          | Ombrelli, ombrellim e bastoni ombrello: p. 1 ricoperti da tessuto di seta e mezza seta.                                                                                          |
| 211<br>212                                        | p. 2 al ricoperti da altri tessuti, con guarnizioni. Bottoni e gemelli.                                                                                                          |
| 213                                               | Piume da ornamento e fiori artificiali.                                                                                                                                          |
| 214                                               | Granelli di vetro, ec                                                                                                                                                            |
| 215 p. 1, 3, 4, 5, 6 a, c, b, e                   | Articoli di fantasia e da toeletta, montati o no, giuocattoli, ad eccezione delle merci no-                                                                                      |
|                                                   | minate al p. 2 e 6 d).                                                                                                                                                           |

#### Polonia-Italia

Allegato Nr. 2 alla disposizione del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1928 (pos. 112).

#### LISTA B.

| Posizione della tariffa<br>doganale | MERCE                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 p. 2, 3, 4                        | Riso, eccettuato quello compreso al p. 1.                                                                                                                                                                                                  |
| 3                                   | Farina, semolino, malto, piselli mondati: 1) Farina: a) di segala.                                                                                                                                                                         |
| 17                                  | Ghiande, cicoria e succedanei del caife:  1) ghiande seccate;                                                                                                                                                                              |
|                                     | 2) tostate: cicorie, cereali, ghiande;<br>3) altri succedanei del caffè, in pezzi e in grant sonza aggiunta di caffè.                                                                                                                      |
| Notal                               | I prodotti nominati in questa voce, marinati o in pulvere unan tassati in hase alla vu<br>18 p. 3.                                                                                                                                         |
| 1.6                                 | Caffe: 1) greggio in grani;                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | 2) tostato in grani o macinato; 3) succedanei del caffe, macinati o compressi, compreso il peso del contener immediato.                                                                                                                    |
| 19                                  | Cacno in grani e pellicole di cacno: 1) cacno in grani; 2) pellicole di cacno.                                                                                                                                                             |
| 20                                  | The.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | <ul> <li>di qualunque specie, eccettuato quello nominoto al p. 2:</li> <li>al importato in imballaggi contenenti 1 kg. o meno di the compreso il pe<br/>del contenente immediato;</li> <li>b) in altri imballaggi;</li> </ul>              |
|                                     | <ol> <li>a) importata in imballaggi contenenti 1 kg. o meno di "berva mate", compre<br/>il peso del contenente immediato;</li> </ol>                                                                                                       |
|                                     | b) in altri imballaggi: 3) the in pani (verde e nero).                                                                                                                                                                                     |
| 22                                  | Zucchero:                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | cristalizzato giallo, eristalli bianchi, polvere bianca raffinata;  2) raffinato in pani, rondelli, bastoni, lastre, infranto, segato, compresso, polve raffinata; zucchero candito (kandys), cristalli raffinatti; siroppo di raffinazion |
| 24<br>34                            | <ol> <li>pane senza lievito, pane di segala integrale e altri simili senza zucchero.</li> </ol>                                                                                                                                            |
|                                     | Carne, grassi animali commestibili, eccettuate quelle separamente nominate, generi<br>salumeria e prosciutti:                                                                                                                              |
|                                     | carne fresca, salata e congelata;     carne cotta, secca, affumicata, marinata e in salamoia;                                                                                                                                              |
|                                     | <ul> <li>a) in imballaggi ermeticamente chiusi, compreso il peso del contenen<br/>immediato;</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                     | b) in imballaggi non ermeticamente chiusi; 3) lardo e ostrutto:                                                                                                                                                                            |
|                                     | a) lardo fresco, salato; ostrutto;<br>b) lardo ricoperto di paprika, affumicato;                                                                                                                                                           |
|                                     | 4) Generi di salumeria, lardo inglese (bacon) costole, prosciutti;                                                                                                                                                                         |
| 36                                  | 5) Selvaggina e volatili uccisi. Burro di vacca e di pecora.                                                                                                                                                                               |
| 37                                  | Pesci e caviale:                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | 4) =ringhe: a) fresche congelate;                                                                                                                                                                                                          |
| 39                                  | b) salate. Commestibili e alimenti per animali:                                                                                                                                                                                            |
|                                     | 1) commestibili:                                                                                                                                                                                                                           |
| -41                                 | a) uova. Concimi, ossa greggie e lavorate:                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | <ol> <li>ossa trattate con acido solforico; ingrassi e polveri per correggere il sunl.</li> <li>ossa calcinate; farine, confetti, cenere e carbone d'ossa;</li> </ol>                                                                      |
|                                     | superiosiali minerali;     concimi artificiali minerali, non separatamente nominali;     concimi di terra;                                                                                                                                 |
| 103 p. 5                            | 8) Preparazioni e batteri di letame.<br>Cianamide di calcio.                                                                                                                                                                               |
| 138                                 | Minerali metallici e minerali, scorie, malta di minerali metallici allo stato natural od arricchito, cotte, in pezzi, polvere o mattonelle:                                                                                                |
| 139                                 | di ferro: minerali, scorie e malta, eccettuate le piriti.  Ferro greggio in pani, pezzi e polvere:                                                                                                                                         |
| 142                                 | 1) ghisa d'ogni specie, eccettuata quella separatamente nominata.                                                                                                                                                                          |
| 142                                 | Ferro ed acciaio: vecchi, colati o fucinati; frammenti, rottami, ghisa cruda, trucioli, anch<br>limature e polvere pressate; vecchie travi e rotaie lino ad una lunghezza di<br>metro e meno:                                              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 160                                 | 2) frammenti e pezzi di ghisa (colati).  1) Falci e falciole.                                                                                                                                                                              |

#### Polonia-Italia

### TRATTATI DI COMMERCIO STIPULATI DALLA POLONIA CON GLI STATI ESTERI.

Riportiamo qui apresso l'elenco dei trattati di commercio stipulati fino ad ora dalla Polonia con 24 Stati esteri. Di questi trattati 21 sono gia entrati in vigore.

|                               | questi tratian sa sono gitt omitat   | in theorem                   |                             |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                               | (Traktaty handlowe Polski z państwam | i zagranicznemi).            | Numero ed anno              |
| STATO                         | Data e luogo di<br>stipulazione      | Data di entrata<br>in vigore | del Giornale<br>delle Leggi |
| Rumenia                       | 1/VII—1921<br>Bucarest               | 1/XII—1922                   | 103 del 1922                |
| Italia                        | 12/V—1922<br>Genova                  | 30/III1923                   | 29 del 1923                 |
| Svizzera                      | 26/VI—1922<br>Varsavia               | 20/VIII—1922                 | 83 del 1923                 |
| Austria                       | 25/IX—1922<br>Varsavia               | 15/I—1923                    | 4 del 1923                  |
| Jugoslavia                    | 23/X-1922<br>Varsavia                | 20/IV-1924                   | 35 del 1924                 |
| Giappone , , . ,              | 7/XII—1922<br>Varsavia               | 28/I—1925                    | 5 del 1925                  |
| Belgio e Lussemburgo          | 30/XII—1922<br>Brusselle             | 5/X—1923                     | 106 del 1923                |
| Turchia                       | 23/VII—1923<br>Losanna               | 17/IV-1924                   | 39 dei 1924                 |
| Finlandia                     | 10/XI—1923<br>Varsavia               | 18/IX1924                    | 881 del 1924                |
| Inghilterra*)                 | 26/XI—1923<br>Varsavia               | 1/VII1924                    | 57 del 1924                 |
| Islanda .                     | 22/III1924<br>Varsavia               | 28/VIII—1924                 | 74 del 1924                 |
| Danimarca                     | 22/III—1922<br>Varsavia              | 28/VIII-1924                 | 74 del 1924                 |
| Olanda . , , , .              | 30/√-1924<br>Varsavia                | 5/VI1925                     | 60 del 1925                 |
| Seezia                        | 2/XII—1924<br>Varsavia               | 15/VII—1925                  | 70 del 1925                 |
| Francia                       | 9/XII—1924<br>Parigi                 | 10/VII-1925                  | 67 del 1925                 |
| Stati Uniti d'America , , , , | . 10/II—1925<br>Washington           | 10/II1925                    | 93 del <b>192</b> 5         |
| Ungheria                      | 26/III—1925<br>Budapest              | 14/IX—1925                   | 93 del 1925                 |
| Grecia                        | . 17/IV—1925<br>Varsavia             | 25/IX-1925                   | 97 del 1925                 |
| Cecoslovacchia                | 23/IV—1925<br>Varsavia               | 6/XI—1926                    | 111 del 1926                |
| Bulgaria                      | . 29/IV—1925                         | 12/HI—1927                   | 6 del 1927                  |
| Norvegia                      | 22/II—1926<br>Varsavia               | 29/XI—1927                   | 84 del 1927                 |
| Estonia                       | . Tallin                             | provvisorio                  | _                           |
| Persia                        | 19/HII—1927<br>Teheran               | 0                            | -                           |
| Lettonia , ,                  | . 22/XII—1927                        | -                            | -                           |
| Nota:<br>Alganistan , , , ,   | 3/X1—1927<br>Angara                  |                              |                             |

Angura

A Angura

A I trattalo polacco - inglese hanno aderito le colonie e possedimenti della Gran Bretagna.

#### CREDITO E FINANZE

# AUMENTO DEI RISPARMI BANCARI

(Wzrost oszczędności w bankach polskich).

Il totale dei depositi delle Banche prlacche aclosita dai dicembre 1926 al novembre del 1927, portano un aumento del 65 per cente. Il depositi della Banca dell'Ecnomia Nazionale hanno registrato un riazzo, negli ultimi due anni, da 77 a 414 milioni di zloty, e i depositi della Cassa Postale di Economia, durante gli 11 mesi del 1927, segnano un aumento da 67 a 169 milioni di zloty.

#### DIVIETO DI ESPORTAZIONE DELL'ORO.

(Zakaz wywozu złota).

In virtu di una disposizione presidenla polacca pubblicata nel "Dziennik Usław" del 24 febbraio 1928, e stata proibita l'esportazione dell'oro in verghe e in momele, come pure dell'oro fuso nonchò dell'oro in istato greggio sotto qualsiasi

Secondo detto provvedimento e amle forme di cui sopra, qualora l'esportatore comprovi, che ha precedentemente importato dall'estero una medesima quantità di questo metallo sotto qualsiasi delle forme predette.

le forme predette.
Gli Ulfici doganali e gli Uffici di confine per il controllo fiscale rilasceranno,
su richiesta delle ditte interessate, cortificati sull'avvenuta importazione di crodall'estero, solo in quanto l'oro importato risulti colpito da divieto di importatori sinuiti colpito da divieto di importa-

Indici delle azioni quotate alle borse di Polenia-

|                                      | Je.                                                                                         |                                                                                             | Miniere                                                                                              | metal                                                                                               | lurgia,                                                                                                | altre i                                                                                              | ndustri                                                                                          | 8                                                                                             | Trans                                                                                                 |                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno                                 | generale                                                                                    | nous                                                                                        |                                                                                                      | duzion                                                                                              | e b                                                                                                    | C                                                                                                    | onsum                                                                                            | a                                                                                             | 9                                                                                                     | 3                                                                                              |
| mesi                                 | Indice ge                                                                                   | Totale                                                                                      | Totale                                                                                               | Manail urgin<br>c aldenne<br>gla                                                                    | Affirit name<br>della<br>produccione                                                                   | Totale                                                                                               | Industria                                                                                        | Altra                                                                                         | Commerci                                                                                              | Benelue                                                                                        |
| Numero dei<br>Litali                 | 45                                                                                          | 34                                                                                          | 21                                                                                                   | 10                                                                                                  | 11                                                                                                     | 19                                                                                                   | 7                                                                                                |                                                                                               | 6                                                                                                     | 5                                                                                              |
| 1924<br>1925<br>1926                 | 139,7<br>76,8<br>42,6                                                                       | 144,8<br>76,4<br>45,8                                                                       | 148,0<br>75,0<br>42,4                                                                                | 145,4<br>75,0<br>35,9                                                                               | 150,7<br>74,4<br>48,5                                                                                  | 140,5<br>79,4<br>51,9                                                                                | 130,3<br>81,0<br>52,0                                                                            | 159,5<br>77,5<br>51,8                                                                         | 118,0<br>79,6<br>35,1                                                                                 | 137,2<br>76,2<br>32,6                                                                          |
| 1927 II III IV V VI VIII IX X XI XII | 65,9<br>82,0<br>94,4<br>115,8<br>118,0<br>94,5<br>106,3<br>114,1<br>128,3<br>115,9<br>115,3 | 71,3<br>86,8<br>96,5<br>117,5<br>119,9<br>95,8<br>105,8<br>109,8<br>118,7<br>128,9<br>121,2 | 71,0<br>86,5<br>97,6<br>119,5<br>122,8<br>96,9<br>108,2<br>112,9<br>122,2<br>188,0<br>124,9<br>124,6 | 66,1<br>83,3<br>89,2<br>113.1<br>110,7<br>82,6<br>94,2<br>102,8<br>111,8<br>120,8<br>106,2<br>104,5 | 75,8<br>89,6<br>105,8<br>125,7<br>135,0<br>112,0<br>122,6<br>122,9<br>132,4<br>145,7<br>144,9<br>146,4 | 71,8<br>87,3<br>94,7<br>114,4<br>115,3<br>94,2<br>102,0<br>105,1<br>113,2<br>122,5<br>115,4<br>115,5 | 72,4<br>82,8<br>90,4<br>90,0<br>103,2<br>84,4<br>89,5<br>91,6<br>98,0<br>110,9<br>103,5<br>102,1 | 71,0<br>92,8<br>100,0<br>134,6<br>131,1<br>107,0<br>118,8<br>129,9<br>137,6<br>131.0<br>133.2 | 52,3<br>70,1<br>90,5<br>118,7<br>129,9<br>100,6<br>112,8<br>113,6<br>118,1<br>127,4<br>113,0<br>109,5 | 51,1<br>66,9<br>811,0<br>101,6<br>94,7<br>80,1<br>81,5<br>78,5<br>83,7<br>87,6<br>87,9<br>88,1 |
| 1928<br>[<br>]]                      | 111,4<br>114,3                                                                              | 113,3                                                                                       | 115,8<br>116,7                                                                                       | 98,9<br>102,5                                                                                       | 133,6<br>131,2                                                                                         | 109,4<br>111,6                                                                                       | 94,6<br>96,0                                                                                     | 129,8<br>138,0                                                                                | 119,4<br>186,6                                                                                        | 91,19<br>90,3                                                                                  |

# TARGII WYSTAWA W MEDJOLANIE

#### OD 12 KWIETNIA DO 19 CZERWCA

ZAPISY DO PAWHONI POLSKIEGO PRZYJMUJE IZBA HANDLOWA POLSKO-ITALSKA

#### Carsa della divise

|                                     |                 |                  |                 | M F              | DI    | A 3      | I E N   | S I            | L E           |               |             |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------|----------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| UNITA                               |                 | 0 0              |                 |                  | lr    | idice pa | rita—10 | 0              | Valor         | e Rapp.       | /o risp. la | parita           |
|                                     | XI              | XII              | 1               | 1)               | X1    | IIX      | 1       | L1             | XI            | XII           | 1           | 11               |
|                                     |                 |                  | Col             | ni a             | 11 a  | Born     | n d     | i V n          | rsnv          | 1 //          |             |                  |
| 1 lira sterlina<br>1 dollaro degli  | 43,45           | 43,52            | 45,47           | 43,45            | 100,2 | 100,3    | 100,2   | 99,8           | 99,8          | 99,7          | 99,8        | 43,48            |
| Stati Uniti                         | 0,90            | 6,90             | 8,90            | 8,90             | 99,8  | 99,8     | 99,8    | 100,2          | 100,2         | 100,2         | 100,2       | 8,90             |
| 100 franchi francesi                | 85,08           | 35,10            | 35,06           | 35,04            | 20,4  | 20,4     | 20,4    | 490,9          | 491,0         | 490.1         | 490,5       | 35,07            |
| 100 " belgi .                       | 124,24          | 124,64           | 124,25          | 124,05<br>171,58 | 100,2 | 100,6    | 100,2   | 99,9           | 99,6<br>100.1 | 99,4          | 100.1       | 124,03<br>171,60 |
| 100 " svízžeri<br>100 lire italiane | 171,90<br>48,56 | 172,18<br>470,92 | 171,81<br>47,18 | 47,20            | 28,2  | 27,9     | 27.4    | 100,3<br>364,4 | 354.2         | 90,0<br>358.9 | 864,6       | 47,25            |
| 100 florini olandesi                | 359,66          | 360.31           | 359,45          | 358.68           | 100,4 | 100,6    | 100.3   | 99.9           | 99,6          | 99,4          | 99,7        | 858,68           |
| 100 corone svedesi                  | 289,84          | 246,59           | 239,37          | 239,09           | 100,4 | 100,7    | 100,2   | 99,9           | 00,6          | 99,3          | 99,8        | 239,22           |
| 100 " ceche .                       | 26,41           | 25,41            | 26,41           | 26,41            | 14.6  | 14,6     | 14,6    | 683,9          | 683,9         | 683,9         | 688,9       | 26,41            |
| 100 schil. austriaci                | 125,70          | 124,75           | 125,69          | 125,58           | 100,2 | 100,2    | 100,2   | 99,9           | 99,8          | 99,8          | 99,8        | 125,61           |

#### Polonia-Italia

#### Situazione della Banca di Polonia.

| Specificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                      |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                 |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1828   1827   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828      |                                                                                                                                                             |                                      | M i g                                           | l i a                                            | i a d                                            | 1 z 1                                            | o t y                                           |                                                 |
| Argento 1011 2 505 2 698 2 716 2 782 2 814 2 880  Valute, divise e altri crediti estari: al compresi nella copertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificazione                                                                                                                                              |                                      |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                 |                                                 |
| al compresi nella copertura   288 707   270 687 545   688 619   639 886   687 798   297 197 0   468 858   227 187 298 200 2044   207 786   297 980   208 798   207 984   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798   208 798 |                                                                                                                                                             |                                      |                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                 |                                                 |
| a) conti di giro delle Casse dello Stato. 9 881 257 400 2930 00 286 86 192 86 80 192 838 240 12 b) altri conti di giro delle Casse dello Stato. 9 881 257 400 2930 00 286 86 854 557 488 2388 246 102 b) altri conti di giro . 125 029 164 277 131 95 104 257 134 661 129 420 186 578 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | al compresi nella copertura b) non compresi nella copertura Monete d'argento e divisionali Portatoglio di scotto Anticipazioni su titoli Tescro dello Stato | 29 054<br>321 530<br>9 359<br>25 000 | 207 084<br>9 808<br>455 999<br>40 895<br>25 000 | 200 264<br>16 972<br>460 703<br>41 532<br>25 000 | 206 786<br>18 892<br>469 018<br>43 478<br>25 000 | 207 940<br>17 006<br>465 399<br>34 351<br>25 000 | 205 708<br>9 118<br>469 216<br>46 000<br>25 000 | 212 562<br>9 973<br>476 259<br>47 981<br>25 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fra cui<br>a) conti di giro delle Casse dello Stato .<br>b) altri conti di giro .<br>c) conto dei londi statati di credito                                  | 9 381<br>125 029                     | 237 403<br>184 277<br>123 695                   | 293 005<br>131 959<br>117 198                    | 288 584<br>164 257<br>113 198                    | 957 498<br>194 661<br>107 529                    | 229 338<br>129 420<br>100 476                   | 248 012<br>186 578<br>96 172                    |

#### II corso del prestiti polacchi alla Borsa di New-York

| Data |                | in dollari all' 8º/o<br>Dillon) del 1925 |                | tito in dollari<br>% del 1920      | ll prestito in d | ollari al 7º/o del 1927 |
|------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| рата | Corso<br>medio | Transazioni in<br>migl. di dollari       | Corso<br>medio | Transazioni in<br>migl. di dollari | Corso medio      | Transazioni in migl.    |
| 1926 |                | 1                                        |                | 1                                  |                  |                         |
| 1    | 88,66          | 1.589                                    | 68.05          | 71                                 |                  |                         |
| 11   | 1.9.64         | 1.328                                    | 68.17          | 57                                 |                  | _                       |
| lii  | 19.36          | 1,414                                    | 67.69          | 91                                 |                  | -                       |
| IV   | 88.15          | 972                                      | 67.24          | 49                                 | -                |                         |
| V    | 84.99          | 2.557                                    | 63.84          | 166                                |                  |                         |
| Vl   | 84.21          | 813                                      | 68.08          | 51                                 |                  |                         |
| VII  | 85.96          | 864                                      | 65,48          | 80                                 |                  | _                       |
| VIII | 87.30          | 1.577                                    | 68.44          | 143                                |                  | -                       |
| 1X   | €9.66          | 1.485                                    | 70,42          | 180                                |                  |                         |
| X    | -8.91          | 1.077                                    | 70.70          | 156                                | -                |                         |
| XI   | 91.97          | 2,385                                    | 73.46          | 169                                |                  |                         |
| XII  | 92.10          | 2,941                                    | 75.75          | 406                                | _                | _                       |
| 1927 |                |                                          |                |                                    |                  |                         |
| 1    | 95.42          | 322                                      | 82,34          | 536                                |                  | _                       |
| 11   | 95.47          | 1.840                                    | 82.58          | 178                                | and a            |                         |
| 111  | 97.15          | 2.896                                    | 78.25          | 272                                |                  |                         |
| 1V   | 98,00          | 2.045                                    | 82.96          | 71                                 |                  | _                       |
| V    | 98,27          | 1,492                                    | 82.81          | 157                                |                  |                         |
| V1   | 96,82          | 3,278                                    | 81.99          | 260                                | _                | _                       |
| VII  | 96.44          | 851                                      | 80.27          | 72                                 | -                |                         |
| Vill | 100,00         | 618                                      | 84.56          | 56                                 | _                |                         |
| 1X   | 99.49          | 4.627                                    | 84,22          | 348                                | -                | _                       |
| X    | 99.52          | 2,846                                    | 83.70          | 241                                | -                | _                       |
| X1   | 99,13          | 1.324                                    | 82.04          | 105                                | 92.05            | 2.015                   |
| X11  | 99.64          | 525                                      | 80.52          | 132                                | 89.67            | 2.748                   |
| 1928 |                |                                          |                |                                    |                  |                         |
| .!   | 98.39          | 712                                      | 82.12          | 118                                | 90.67            | 2,108                   |
| 11   | 100,29         | 725                                      | 83.44          | 162                                | 91,21            | 1.749                   |



# KRONIKA



# SYTUACJA GOSPODARCZA W ITALJI W M. STYCZNIU I LUTYM.

(SITUAZIONE "CONOMICA DELL'ITALIA NEL GENNAIO E NEL FEBBRAIO).

W plyw stabilizacji lira na życie

Dwakethie pisalismy na lanuch naszego nima o tabilizacii walty w Halii, podkreślając jej doniosłe znaczenie dla życią ospodarczego kraju oraz wskazując na jej dobroczynne następstwa w odniesieniu do wszystich źużedni życią gospodarczego Halji. Niewatpliwie, jedny welstowej w Halji było zedukowanie do minimum długu Skarbu wzgledem Banca d'Halia, wynikie wakutek zwaioryzowania reseru w złocie według nowego pazytetu. Odząd pozycia, "bilety, emitowane na rachunek Skarbu nie Banca d'Halia.

#### Ruch zniżkowy cen.

Ruch zniżkowy cen trwa w dalszym ciagu. Ustawowa stabilizacja waluty w tej dziedzinie wywarła wpływ wybitnie dodatni. Ceny przystosowuja się do nowej sytuacji, jaka wytworzyła się na rynku walutowym. Wskażnik cen hurtowych w zlocie w końcu grudnia r. ub. (według 12by Handlowaj w Medjolanie) spadł do 144.8 (w listopadzie 145.8), w styczniu do 134.3 i w lutym do 134.2.

Znaczny wpływ w kierunku obniżania cen wywieraj Międzysyndykalne Komitely Prowincjonalne, działające pod nadzorem Centralnego Komistetu w Rzymie i w źcisłym związku z Ministerstwami Korpraczy i Gospodratkom Narodowego. Akcia ich ma na celu zczególnie obniżenie cen detalicznych i kosztów utzymania oraz podniesienie poziomu etycznego w handlu. Wapomiane komitely, uswiadaniając społeczeństwo o roli czynnikow, usityja wpod w dery kupieckie zoczmienie konieczneści przyjęcia obowiązuiacego systemu cen statych

Skelani, zasta, minister finansow, De Stefani, zasta, minister jand observum poziomem cen w Italji; podnioš Iakt, še, jakkolviške ceny w ciągu r 1927 no-minalnie spadły o 21%, a wyzażone w złocie zmiejszyły się o 28%, to jednak obieg pianiężny uległ nieznacznej zmiadoli w podniej pianiężny uległ nieznacznej zmiadoli podniej pianiężny uległ nieznacznej zmiadowyka obiegu, jaka została w r. ub. canająnięta, musiah abyć odpowiednio struktylikowana w przemysłe i handlu, któżych intensywność po okresie kryszyw wywołanego dellacją i przejściem do watowa od podniej zwiedniej zw

czynając od 5 marca zostala ona obniżona do 6½%.

#### Rynek papierów wartościowych.

Na ryaku papierów wartościowych romież uwidocznia się dodatni wpływ stabilizacji lira. Wsiaznik akcyj przemysłowych (grudzień 1922 — 100), klóry w końcu listopada r ub. wynieś 114407, w końcu grudnia wzrósł do 124.09 i w styczniu do 129.29.

Wzrosły równiez kurzy państwowych papierów procentowych. Tak wiec kurz 3.5%-owych pożyczek wzrósł z 70.34 (w listopadzie) do 71.19 (w grudniu) i 73.02 (w styczniu r. b.], wskażnik pożyczek ścosociłodwanych wzrósł w tym sanym czasie z 81.79 do 81.90 i 82.38. W lutym miał miejsce dalszy wzrost kurzu tych pożyczek. To samo dotyczy notowań pożyczki talskiej w Nowym Yczku.

#### Infiltracia obeych kapitalów.

Tak pomyślne kazdatowanie się kurżow iłalskich papreców wartościowych sprzyja dopływowi do Italji obcych Izapitalów. W okresie waltyt ineustablikowanej dopływ len był wstrzymany wskrtek utrudniać, zwynionych przez Ministerstwo Financów. Obecnie w toku jest caty szareg partnikacy j pożyckowych, które niewatpliwie zostaną doprowacioniii, dol. usyczywanych izamii, dol. usyczywanych izawie w pożyczne w pożyczne w w listopadzie 1925 z. oraz 60 milj. dol. uzyskasych przez Władze Miskie Madjolanu i Rymu, italski dług zagraniczny obejmuje nastepujące pozycje, przeznazone na linansowanie poszczególnych gałegu produkcju.

| Przemysł hydros | elekti | ryczn | y | 80 | milj. | dol. |
|-----------------|--------|-------|---|----|-------|------|
| Żegluga         |        |       |   | 22 | н     | -    |
| Kopalnictwo .   |        |       |   | 10 |       | 11   |
| Budowa maszyn   |        |       |   | 10 | 19    |      |
| Meljoracje .    |        |       |   | 5  | 11    | 11   |
| Przemysł chemie |        |       |   | 12 | 19    |      |
| Rôżne przemysł  | у .    |       |   | 4  | 4     |      |

Razem . . 143 milj. dol.

Wedbyg nowego paryletty (19 lir. za 1 dol.) zom at odpowieda 2277 milj. lir., inwestowanym w przemyśle i mającym zwiększyć zamożość kraly Jak na państwo, którego wpłrwy z podatków zwyczajnych przewyższaja 2000 milj. lir., dług ten jest bardzo nieznaczny i śmiało może być powiekszony, tembadzaje, jż pożyczki le są zabezpieczone w przemyśle. Kontrole nad zwięciem tych sum sprawuje Ministerstwo Finansów, którego zgoda jest wynagana przy zawieraniu

tranzakcyj i którego orzeczenia są bezapelacyjne. Ministerstwo Finanów korzysta z pomocy Komitetu, w którym udział biorą Minister Gospodarstwa Narodowego, Generalny Dyrektor Banku Emisyinego, Generalny Dyrektor Skarbu i jeden z Dyrektorów Instytutu Walutowego. Pozyczki są dozwolone jest wzmożenie wypadku, gdy jok celem jest wzmożenie polepszenia sytuacji na rynku przecy do wzmożenią wywozu i wytwórczości artykulów pierwazej potrzeby.

W związku z tem pewne towarzystwo amerykańskie zakupiło za 30 milj. dol. akcyj italskiego przemysłu hydroelek-

trycznego. Inwestowanie kapitalów zagranicznych w przemyśle jest o wiele korzystinejszą forma dopisywo docych kapitalów, naż pożyczki. Udział Ameryki w italnosi saleńwie IIO celkowiego, kapitalu, inwestowanego w tym przemyśle, kał ze agieżli je inje forou tirata je je charakteru narodowego. Natomiast dopływ obcych kapitalów przyczny sie do jel rozszerzenia i udoskonalenia. Prócz tego, w obecnych czasach postępu netylko na pola techniki, lesz i organizacji przemybierowy w policy w policy na policy dopisywa policy na policy techniki, lesz i organizacji przemybierowy w policy i dodatnie na rozwóż żybierowy w policy na policy

Należy spodziewać się, iż to forma leoperacji kapiłatu zagłanicznego rozserzy się również na dziedzinę meljoracyj oraz uprawę osuszonych gruntów, gdzie osiągniecie dodatnich rezultatów zależne jest od użyskania długoterminowych kredytów. Należy zaznaczyć, iż w lateży opiżnie niejstwej kapiłacie opiżnie niejstwej kapiłacie opiżnie niejstwej kapiłacie opiżnie niejstwej kapiłacie opiżnie finansowe, okrzywane zarowo przez czynniki razdowe, jak i właścicieli gruntów, na których dokonywane są roboty meliozocyjne.

cia gospodarczego kraju.

#### Zagadnienie pracy.

Niżej przyłaczamy dane, które odtwarzają rezuliaty poczynań w roku 1927 na polu oganizacji przery Narodajegowa powieczna w powieczna od akich, jednoczacą prawie 2.90,000 przecowników, obejmuje wzystkie zawody (1,205.56 przecowników, zatrudnionych w przemysle, 90,937 — zatrudnionych w przemysle, 90,937 — zatrudnionych w bankowskie i 70.418 przedstawicieli wolnych zawodów). Do Konfederacji naty 5.66 przewisjonalnych i 52,000 lo kalnych zawodów). Do Konfederacji naty 5.66 przewisjonalnych i 52,000 lo kalnych zawodów. Do Konfederacji nawodowa powieczna od powieczna od powieczna w powieczna od powieczna od powieczna od powieczna od powieczna w powieczna od powieczna od powieczna od powieczna od powieczna w powieczna od powieczna od powieczna od powieczna od powieczna od powieczna w powieczna od powieczna o charakier powszeńny, obewiszując wszystkich pracowników danej galęzi na terytorjum całej Italji. Z wymienionych 54 umów 30 reguluje warzuki pracy w przemysłe, 3 — handlu, 3 — w roinietwie, 6 — w przedsyklorstwach transportowych, 11 — w bankowości i 1 — w dziennikarstwie. Nadto zawarto 79 umów regionalnych, czyli międzyprowincjonalnych, 12,157 — prowniejonalnych, 2,167 — prowniejonalnych do bankowości i 6 — do zawodów wolado handlu, 32 — do transportu, 17 — do bankowości i 6 — do zawodów wchych. Scisie przestrzednie przez obydywie stro-

ny umów, regolujących wysokość płaci warunki przy, zoslało zapewnione drogą rosztrzygania eieporozumień, wyniktych na tym tle, przez decyzję sądow zwyczajnych, a nie specjalnych sądow polubownych, jak to miało miejsce dotychczas. Ten sposób rozstrzygania wypadków spornych słosowany jest jedynie do zatargów indywidualnych miedzy przaodawcami a przacowniami, mie zaż do catej klasy, gdyż w tym wynachu bunały Pracy. Na uwagę zalujuje przawa, jaka miała miejsce niedawno i polesiaca na tem. że przedstawicjele przawa, jaka miała miejsce niedawno i polesiaca na tem. że przedstawicjele przedsjace na tem. że przedstawiejele przedstawiejele przedstawiejele przedstawiejele przedsjace na tem. że przedstawiejele przeds

cowników żeglugowych odmówili zgody na zniżkę plac, zaproponowana przez towarzystwa okrętowe. Trybunał Przez w tym wypadku ogłosił decyzję na ko-

rzyść pracowników.
Godzi się wreszcie wspomnieć, jż stosownie do wydanego niedawno okólnika
przez Generalny Sekretarjat partji
szystowskiej, żniżkoa plac, uzasadniona
tendencja zniżkowa wakazalka cen hurtowych oraz kosztów utrzymania, nie
możes przektorzyć 20%.

L. P.

#### PRZEMYSŁ I HANDEL

#### BILANS HANDLOWY ITALJI W R 1927 [La bilancia commerciale dell'Italia

Kształtowanie się handlu zagranicznego Italji w r. 1927 odtwarza tabelka nastawiana (w mili lirów).

| stepujaca:  | w mil). | lirow]: |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|
|             | Pr      | zywóz   | W      | ywóz   |
|             | 1926    | 1927    | 1926   | 1927   |
| Styczeń     | 1.948   | 2.047   | 1.142  | 1.177  |
| Luty        | 2.241   | 1.962   | 1.391  | 1.341  |
| Marzec      | 2.417   | 2.162   | 1.472  | 1.411  |
| Kwiecień    | 2.460   | 1.920   | 1.427  | 1.336  |
| Maj         | 2.473   | 1.829   | 1.346  | 1.287  |
| Czerwiec    | 2.721   | 1.905   | 1.695  | 1.422  |
| Lipiec      | 2.044   | 1.477   | 1.330  | 1.144  |
| Sterpien    | 2.009   | 1.240   | 1.690  | 1.091  |
| Wrzesień    | 1.752   | 1.137   | 1.694  | 1.171  |
| Październik | 1.757   | 1.385   | 1.843  | 1.407  |
| Listopad    | 1.850   | 1.435   | 1.704  | 1.311  |
| Grudzień    | 2.207   | 1.875   | 1.928  | 1.517  |
| Donam       | 25 920  | 20.224  | 19 664 | 15 615 |

Razem 25.879 20.374 18.664 15.615

Deficyt bilansu nandlowego w latach: 1926 7.215 milj.lirów 1927 4.759 ...

Wyżej przytoczone zestawienie poucza, iż w r. 1927 handel zagraniczny Italji keztałtował się nacgół korzystniej, niż w r. 1926. Saldo ujemne w r. ub. było znacznie mniejsze, niż w r. 1926, szczególnie, iężeli weżmiemy pod uwagę, iż wartość lira w r. 1927 znacznie przewyższała wartość lira w r. 1926.

# RUCH PORTOWY WE FIUME. (Il movimento nel porto di Fiume).

(Il movimento nel porto di Fiume).
Ruch portowy we Fiume, który po

wybuchu wojny światowej doznał znaczenego spadku, w roku 1927 był jeszcze daleki od cyfr okresu przedwojennego. Jednakże rok ub., w którym ruch portowy wynosił przeszło % obrotu portowego z r. 1913, jest dla Finme najkorzystniejszym rokiem z całego okresu powojenmeno.

Obrót handlowy w porcie fiumeńskim odtwarzają dane następujące:

| 1 | odtwarzają | dane | następujące |
|---|------------|------|-------------|
|   | rok        |      | kwintale    |
|   | 1913       |      | 22.585.007  |
|   | 1922       |      | 1.221.263   |
|   | 1923       |      | 2.090.603   |
|   | 1924       |      | 4.024.390   |
|   | 1925       |      | 7.208.450   |
|   | 1926       |      | 7,347,370   |
|   | 1927       |      | 7.829.360   |
|   |            |      |             |

Z powyższego zestawienia wynika, że wr. 1927 godobnie jak w r. 1926, w porównaniu z r. 1925, nie było większej porrawy. Powyższe cytry wikazują, iż ruch towarowy w porcie fiumeńskim w ostatnich trzech Jatach ustaliż się na poziomie mn. więcej ½ ruchu przedwojennego. Przyczyna niedostatecznego rozwoju portu fiumeńskiego jest brak połączen dostrowych Fiume z Dalmacją, a czeń okretowych Fiume z Dalmacją, a czeń okretowanie psecjalnie przeswie wiekie powie taryty kolejowej, skierowanie psecjalnie przeswoju w powieczenie w powieczeni

Na polepszenie się sytuacji, prawdopodobne wpłynie projekt oddania wolnej streły we Fiume na usłogi handlu
nej streły we Fiume na usłogi handlu
rukach, jak to na miejece z Czechsłowacja w słosunku do Hamburga. W
obecnej chwili odnośny uklad miądzy
talają a Wegrami joż istnieje i stanowi
jeden z objawów politycznego zbliżenia
islatko - wegierskiego, chodzi jeszce o
dojście do porozumienia Wegier z Jugodojście do porozumienia Wegier z Jugowegierskich wagonów z własną obsługą
przez teryforjum jugożeowiańskie.

Z pewnością wejście w życie powyższych układów będzie pierwszym i najważniejszym środkiem zaradczym odnośnie do kryzysu fiumeńskiego. Drugim czynnikiem, mogacym przynieść

Fiume znaczniejszą poprawę, bytoby przywrócenie utraconej komunikacji z Dalmacją i o za pomocą własnych okrętów, które nie mają dostatecznej pracy na innych linjach.

Trzecim czynnikiem byłoby uprzemysłowienie portu, zaś osłatnim — o co czynią miejscowe sfery kupieckie zabiegi, byłoby otwarcie gieldy towarowej, której Fizme dotychczas nie posiada, a której brak szczególnie odczuwa się ze względem ne handel owocami.

#### OBRÓT HANDLOWY W PORCIE TRYJESTYŃSKIM W ROKU 1927.

(Scambi commerciali attraverso Trieste nel 1927).

Rozmiary obrotów handlowych w porcie tryjestyńskim w łatach 1926 i 1927 odtwarzają dane następujące: PRZYWOZ 1927 1926 stos. proc. w kwintalach koleją 13.233.626 13.875.958 95.5% morzem 16.569.346 14.915.800 111.1% razem 29.822.972 28.791.758 103.6%

#### WYWóz

| roleją<br>norzem | w kwint<br>10.973.652<br>8.135.001 | 9.514.184<br>9.344.822 | 115,3%<br>87,-% |
|------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| azem             | 19.108.653                         | 18.859.006             | 101,3%          |

#### OBRAT OGALNY

| koleją<br>morzem | w kwin<br>24.227.278<br>24.704.347 | t a l a c h<br>23.390.142<br>24.260.622 | 103,6%<br>101,8% |  |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--|
| razem            | 48.931.625                         | 47.650.754                              | 102,7%           |  |

Jakkolwiek obrót ogólny w roku 1927 był znacznie mniejszy, niż w latach przedwcjennych ( w r. 1913 wynosił on 61.472.746 kwint.), a nawet mniejszy, niż w r. 1924 [58.414.313 kwint.], kiedv handel tryjestyński osiągnął najwyższy punkt rozwoju w okresie powojennym, to jednak rok ubiegły wykazuje pewną poprawę w stosunku do roku 1926, wyrażająca sie różnica 1,280,861 kwint. odpowiadającą nadwyżce 2,7%. Jakkolwiek nadwyżka ta nie jest duża, wska-zuje ona na poprawę handlu tryjestyńskiego, który, począwszy od czerwca ro-ku ub., zaczął wykazywać powolny, ale ciągły wzrost, w przeciwieństwie do pierwszych pięciu miesięcy, kiedy w porównaniu z takim samym okresem roku 1926 zniżka wynosiła 757.203 kwint. Dalszy rozwój zdolał nielylko pokryć niedobór, ale w bilansie rocznym dał wspomnianą wyzej nadwyżkę. Z powyż-szych wywodów wynika, że Tryjest znajduje sie na drodze do zlikwidowania obecnego kryzysu ekonomicznego, co też może nastąpi już w najbliższych miesiącach, o ile nadzieje na dobroczynne skut-ki zwyżki lira, pokładene przez tryje-styńskie slery gospodarcze, będą urzeczywistnione.

Przychodząc do analizy powyższego zestawienia cyfrowego i przyczyn, które spowodowały zmiejszenie się przywozu kolejami w r. 1927, w pierwszym rzędzie brzeba wskazać na konkurencję cukru trzcinowego, pochodzącego z Jawy, z cukrem buraczanym czeskim, niemieckim i



Veduta della fabbrica di coke "Wolfgang" nell'Alta Slesia. Widok koksowni "Wolfgang" na G. Šląsku.



wegierskim, co wywołało zmniejszenie się przywozu o prawie 1 milion kwintali.

Zmniejszenie się ładunków kolejowych z powodu przeniesienia się handlu drzewem na inny rynek — wpłynęło na-zmniejszenie się przywozu kolejami conaimniei o 400,000 kwint.

Powyzsze straty w przywozie koleja-mi w pewnym stopniu kompensuje wzrost przywozu, który, nie bacząc na pogorszenie się konjunktury po wygaśnięciu straj ku angielskiego, zdołał osiagnać jednak sume o pół miljona wieksza, niż w r. ub.

W przeciwieństwie do spadku przywozu droga ladowa, import morzem wykazał znaczny wzrost, zwiększając się z 14,9 mil. kwint. w r. 1926 do 16,5 mil. kwint. w r. ub. Złożyło się na to zwiększenie się przywozu zboża, głównie ru-muńskiego, o blisko 800 000 kwint, w porównaniu z r. 1926, ryżu surowego o 200,000 kwint., wina — 160,000 kwint., egipskiej hawelny surowej o 100.000 kwintali oraz w mniejszym stopniu — ka-wy, pirytów, etc. Wspomniany wzrost, dzięki przedewszystkiem sytuacji tranzydzięki przeucwszystem sytuacji dataż towej Tryjestu, spowodował również zwiększenie się wywozu kolejami z (9.514.184 kwint. na 10.973.652 w r. ub.). Na to się złożył wzrost wywozu zbo-

ża o blisko pół miliona kwint., ryżu surowego, cebuli i l. p

#### GIEŁDA PRODUKTÓW ROLNYCH W BARI

(L'istituzione di un mercato i prodotti del sunle a Baril

Federazione Provinciale Fascista dei Commercianti di Terra di Bari, celem uniknięcia niedogodności, związanych z handlem migdałami, przystąpiła do utworzenia w Bari Gieldy Produktów Rol-nych. Przy Gieldzie powstał Komitet Kontroli, którego zadaniem jest nadzór nad transportami, przeznaczonemi zagranice. Prócz tego utworzony został Wyższy Komitet Arbitrażowy, który wydaje ostateczną decyzję w wypadkach, gdy orzeczenia Komitetu zwyczajnego nie zostały przyjęte przez firmy wywożące.

Dla ułatwienia nabywcom zagranicznym uskuteczniania zakupów craz uproszczenia pracy kontrolerów, Federacja przystąpiła do standaryzacji gatunków, cieszących się największym zbytem, określając w sposób jasny i dokładny ich charakterystyczne cechy.

> FIGT SUSZONE. ff fichi secchi).

Wytwórczość i handel w Italji.

Wytwórczość lig suszonych, która w łatach przedwojennych wynosiła rocznie 860.000 kwint, wartości ok. 30 miljonów lirów w złocie, stanowi i dziś jedną z najwybitniejszych gałezi przemysłu owocarwybitnejszych gałężi przemystu owocar-skiego Italii, a warunki klimatyczne kra-ju sprzyjają bardzo jej rozpowszechnie-niu wśród hodowców drzew owocowych. W wytwórczości italskich lig susza-

nych co roku maja miejsce liczne zmiany i wahania; ostatnie trzy lata zaznaczyły się wybitnem zmniejszeniem się produkcii w stosunku do dziesięciolecia 19161925, w którym to okresie produkcja roczna wyrażała się przecięlną cyfrą 891.000 kwintali. Natomiast rok 1924 dał ost.000 kwiniani. ivatomiast rok 1924 dat cyfre 673.000 kwini. i r. 1925 – 1926 630.000 kwini. Produkcja w r. 1926 wy-niosia 628.500 kwini. będąc niższa o 1,2% od produkcji w r. 1925 i o 6,68° a od produkcji w r. 1924.

Jeżeli cene jednostkowa ustalimy w

przybliżeniu na lir. 160 za kwintal, warlość produkcji fig suszonych w Italji wyrazi się w r. 1926 cyfrą 100.560.000 lirów,

Niżej zamieszczone zestawienia odtwaruzej zamieszczone zestawienia odtwa-rzają rozmiary produkcji, osiągnięte w różnych prowincjach kraju w latach: a) 1916 — 25 (przeciętna cyfra roczna i b) 1924 — 25 i 1926 oraz rozmiary wywozu.

| Poszczególne prowincje    | Przecięt-<br>na rocz-<br>10-leciu<br>1916—28    | 1924                                            | 1925                                            | 1926                                             | Stos.<br>1926 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Wenecja Julijska i Zara   | 3.500                                           | 7.000                                           | 5,000                                           | 4.000                                            |               |
| Italja Północna:          | 3.500                                           | 7.000                                           | 5.000                                           | 4,000                                            | 0,67          |
| Marchia                   | 2.000<br>500                                    | 1.000<br>1.000                                  | 2.000<br>1,000                                  | 2.000<br>500                                     | .,            |
| Italja środkowa:          | 2.500                                           | 2.000                                           | 3,000                                           | 2.500                                            | 0,87          |
| Abruzza i Molize          | 23.500<br>23.500<br>667.500<br>5.500<br>132,000 | 26,000<br>22,000<br>469.000<br>12.000<br>98.000 | 25.000<br>17.000<br>447.000<br>13.000<br>83.000 | 10.000<br>80,000<br>408.000<br>12.000<br>110.000 | -,            |
| Italja Poludniowa:        | 852,000                                         | 627 000                                         | 585.000                                         | 568.000                                          | 90,40         |
| Sycylja                   | 30.500<br>2.500                                 | 34,000°<br>3.000°                               | 42.000<br>12.000                                | 42.000<br>12.000                                 |               |
| Wyspy                     | 33.000                                          | 37.000                                          | 54.000                                          | 54.000                                           | 0,56          |
| Królestwo Italja — ogólem | 891.000                                         | 673.000                                         | 628,500                                         | 628,500                                          | 100.—         |

| Wywóz:                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                          | '_                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KRAJE                                                                                                                                 | Średnia<br>przeciętna<br>1912—13                                                 | 1925<br>(kwint.)                                                                                                             | 1926                                                                                                                     | Šrednia<br>1924—26                                                                                                          |
| Austro - Wegry Argentyna Francija Francija Brazylja Niemoy Szwajestja Lorgy Belgja Cozechosłowacja W. Brytanja Egipl Tunis Lone Kraje | 124.950<br>6.700<br>97.450<br>1.900<br>6.100<br>1.550<br>3.450<br>2.850<br>6.250 | 118.401<br>10.515<br>31.011<br>(1)<br>35.588<br>11.472<br>19.970<br>(1)<br>9.241<br>10.179<br>31<br>3.149<br>6.728<br>10.785 | 109.813<br>8.275<br>18.995<br>(1)<br>24.078<br>7.496<br>11,680<br>(1)<br>6.497<br>0.021<br>1.048<br>261<br>174<br>13.104 | 108.592<br>8.552<br>22.818<br>(1)<br>38.254<br>9.287<br>16.039<br>(1)<br>7.934<br>11.144<br>563<br>1.171<br>4.284<br>11.984 |
| Razem                                                                                                                                 | 197.100                                                                          | 267,070                                                                                                                      | 210.327                                                                                                                  | 286 548                                                                                                                     |

Zapotrzebowanie lig suszonych w kraju.

Rozmiery wewnętrznego zapotrzebowania otrzymamy, dodając do cyfry produkcji cyfrę importu i odejmując od tej

sumy cyfre eksportu. Niżej przytoczone liczby dotyczą rozmiarów konsumcji w trzechleciu 1924 -

26, wyrażonych w liczbach przeciętnych Produkcja 645.500 kwint. 666 ,, Import

Razem 656.166 kwint. 236,550 Eksport

Ilość spożyta v kraju 419.616 kwint. Opakowanie

Figi suszone, przeznaczone na wywóz dziela się na 3 kategorie:

1. Figi przednie białe, suszone jako owoce w całości. 2. Figi jasno - zielonkawo - żółte do

iaszerowania migdałami, t. zw. "masowe" 3. Figi wybrakowane, pieczone, przeznaczone dla celów przemysłowych, jako to: pedzenie alkoholu, dostarczenie figo-

wego surogalu kawy i wyrobu wina Samos Figi białe, zdrowe, w dobrym gatun-

ku są pakowane w dwojaki sposób:

1) Do skrzynek, zwanych p. n. "typu
Antwerpja", o pojemności 12 — 15 kg.

2) Do skrzynek lub koszyczków 1-kilogramowych, o pojemności 2 funtów czylogramowych, o pojemności z tuntow czy-ij ok. 907 gr. netto. Do wysyłek do Ame-ryki i do Anglii slosowane jest specjalne opakowanie. Każda skrzynka zawiera przeciętnie 45 sztuk owoców; 48 skrzynek

zamieszcza się w jednej dużej skrzyni.
Figi "masowe", przecięte na pół, lek-ko smaży się w piecu i faszeruje migda-

Figi wybrakowane pakuje się w wor-

ki pojemności 1 kg. Figi, przeznaczone do spożycia w kraju, należą przeważnie do kategorji "maju, nateżą przeważnie do kategori "ma-sowych"; podlegają one dluszemu goto-waniu, poczem układane są w skrzynki z drzewa kasztanowego lub jodłowego o pojemności 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 lub 25 kg.

Wywóz.

Wywóz fig z Italji w porównaniu z latami przedwojennemi wzmógł się nieco. Pięciolecie 1907 — 11 dało cyirę 168.000 kwint., lata 1912 - 13 - 197,500 kwint., trzechlecie zaś 1924-26 - 236.550 kwint-Rozpatrując roczne cyfry wywozu, zau-ważymy, że r. 1925 dał cyfrę wyższą o 11.9% niż r. 1924; w r. 1926 zmniejszyła sie ta cyfra w porównaniu z r. 1925 o 7,9%

| 1912 | 160.900 | 6.436.300  |
|------|---------|------------|
| 1913 | 234.100 | 8.897.800  |
| 1923 | 181.593 | 23.924.000 |
| 1924 | 232.249 | 35.855.979 |
| 1925 | 267.070 | 45.295.442 |
| 1926 | 210.237 | 38,398,949 |

Wywóz italskich lig suszonych skierowuje się przewaznie na rynki Europy Środkowej i Wschodnie; najmniejsze ilości wysyłane są do Ameryki. W wyzej przytoczonej tabeli podane są główne rynki wywozu, oraz odnośne zestawienie cyfr lat przed i powojennych.

Biorąc pod uwagę zmiany terytorjal-ne, zaszłe od czasu wojny w Państwie Austrjacko - Węgierskiem, przekonamy się, że wywóż do Austrji w porównaniu z latami 1912 - 13 nie zmniejszył się w

ciągu ostatnich lat. Wogóle, wywóz italski do wszystkich wymienionych w przytoczonej wyżej tabeli krajów wzmógł się dość znacznie: do Niemiec i do Szwajcarji 6-krotnie, do Stanów Zjedn. A. P. pięciokrotnie, Poza tem zostały utrwalone silnie wpły-wy na rynkach: W. Brylanji, Egiptu, Tu-nisu i innych krajów.

Jednocześnie uległa zmniejszeniu przeciętna cyfra wywozu lig suszonych: do Francji prawie o 32% i do Argentyny o 11%. Brazylja i Urugwaj objete sa obecnie nazwa: "Inne kraje".

#### Izba Handlowa Polsko-Italska w Warszawie

ulatwia nawiązywanie stosunków handlowych między Polską a Italią, udziela rad i wskazówek przy zawieraniu tranzakcyj handlowych, dostarcza bezpłatnie informacyj, dotyczących poszczególnych dziedzin życia gospodarczego Polski i Italji.

Adres Izby: Warszawa, Wierzbowa 11 tel. 202-15.

#### KREDYT I FINANSE

#### Banki emisvine

|                                                                                | obieg                                                                                                                                                   | i reze                                                                                                              | rwy                                                                                                                   | glówne operacje                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Data                                                                           | Obieg bile-<br>tos benso-<br>wych                                                                                                                       | Bilety<br>skar-<br>boss                                                                                             | Zapas<br>kruoz-                                                                                                       | Weksle<br>zdyskont.                                                     | Po-<br>życzki                                                                                                                           | Kredyt<br>otwarty                                                                                                                 | Wkłady na<br>rach. bież.<br>oproc.                                                                                     | Rechunek<br>jież. Skarb<br>w Banca<br>d'Italia                                                                      |  |  |  |
| Koniec roku 1914 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 stycz. Inty | 2.986,0<br>11.750,3<br>16.281,3<br>19.731,6<br>19.208,9<br>18.012,0<br>17.246,5<br>18.114,2<br>19.349,6<br>18.340,1<br>17.986,9<br>17.882,0<br>16.675,8 | 657,2<br>2.124,1<br>2.270,2<br>2.268,3<br>2.267,0<br>2.267,0<br>2.427,7<br>2.400,0<br>1.793,0<br>1.768,3<br>1.768,3 | 2.738 6<br>2.835,9<br>2.044,9<br>2.077,9<br>2.041,5<br>1.847,4<br>1.520 0<br>2.478,5<br>2.518,5<br>2.518,5<br>2.623,3 | 995,0<br>1.307,3<br>2.044,0<br>4.256,5<br>5.181,1<br>6.178,6<br>7.996,6 | 208,9<br>996,3<br>1,574,5<br>2,817,8<br>4,839,2<br>3,105,5<br>3,387,7<br>8,157,6<br>3,915,0<br>2,633,6<br>2,494,6<br>2,023,6<br>1,771,2 | 912,8<br>1 172,9<br>1 908,4<br>1 689,0<br>1 981,3<br>1 093,9<br>1 293,4<br>1 771,5<br>1 284,2<br>801,1<br>788,2<br>852,5<br>754,8 | 388,9<br>802,2<br>726,1<br>875,7<br>931,3<br>1.231,4<br>1.190,7<br>1.191.1<br>1.001,3<br>1.481,2<br>1.867,4<br>1.540,2 | 196,3<br>256,4<br>31,2<br>325,1<br>1.047,1<br>582,4<br>2.011,2<br>807,7<br>1.505,2<br>95,1<br>51,8<br>250,2<br>31,4 |  |  |  |
| . kwiec.<br>. maj<br>. czerw.                                                  | 17.578,4<br>17.442,9<br>17.674 8                                                                                                                        | 1.578,0                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                         | 643,4                                                                                                                             | 1.897,5                                                                                                                | 585,9<br>490,0<br>792,4                                                                                             |  |  |  |
| "lipiec<br>sierpień                                                            | 17.844,3<br>17.780,9                                                                                                                                    | 1.171,0                                                                                                             | 2,903,1<br>2,904,6                                                                                                    | 7,524,6<br>7,275,0                                                      | 1.411,2                                                                                                                                 | 652,8<br>679,2                                                                                                                    | 2,587,4                                                                                                                | 197,8<br>426,3<br>14,4                                                                                              |  |  |  |
| " paždzier.<br>" listop a d                                                    |                                                                                                                                                         | 982.8                                                                                                               | 2.902.5<br>2.902.9                                                                                                    | 6.444.0                                                                 | 1.510.7                                                                                                                                 | 632,5                                                                                                                             | 2.473.5                                                                                                                | 599,1<br>289,9                                                                                                      |  |  |  |

\*) Przywilej emisji banknotów, który dawniej przysługiwał 3 hankom, poczynając od 1 lipca 1926 r., przysługuje jedynie Banca d'Italia.

#### Netowania średnie walut na sieżdach italskich

| Data                                 | Francja                  | Szwaj-<br>carja            | Londyn                     | Berlin               | Nowy<br>Jork            | Polska | Zloto                     |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| Średnio 1925<br>1926<br>Styczeń 1927 | 119.72<br>88,43<br>91.34 | 484.92<br>500.72<br>444.46 | 121.15<br>125.87<br>111.90 | 5.99<br>6.18<br>5.47 | 25.09<br>25.98<br>23.08 | =      | 584.73<br>400,2<br>445.88 |
| Luty                                 | 90.90                    | 445.08                     | 112.27                     | 5.48                 | 23.15                   | -      | 446.14                    |
| Marzec                               | 86.98                    | 427.35                     | 107.82                     | 5.27                 | 22,22                   |        | 428.63                    |
| Kwiecień                             | 78.41                    | 384.32                     | 97.40                      | 4.74                 | 19,29                   |        | 985.85                    |
| Maj                                  | 72.68                    | 856.88                     | 90.04                      | 4.39                 | 18.54                   | -      | 357.81                    |
| Czerwiec                             | 70.24                    | 344.83                     | 87.09                      | 4.25                 | 17.94                   | 203    | 346,07                    |
| Lipiec                               | 71.94                    | 352.74                     | 89.04                      | 4.35                 | 18.34                   | 207    | 353,27                    |
| Sierpień                             | 72,02                    | 354.25                     | 89.33                      | 4.37                 | 18.38                   | 207    | 354.68                    |
| Wrzesień                             | 72,07                    | 354.25                     | 89,36                      | 4.87                 | 18.38                   | 207    | 354.55                    |
| Październik                          | 71.84                    | 352,91                     | 89 11                      | 4,37                 | 18.29                   | 207    | 352.98                    |
| Listopad                             | 72.18                    | 354.18                     | 89.52                      | 4.88                 | 18.37                   | 207    | 354.40                    |
| Grudzień                             | 78.26                    | 359.84                     | 90,83                      | 4.45                 | 18,60                   | 212    | 358,58                    |
| Styczeń 1928                         | 74.85                    | 364,33                     | 92.18                      | 4.51                 | 18,91                   | 212    | 364.42                    |

#### Parytet:

1 fr. szw. = 3.622127 lir. it. == 2,181442 1 złoty

1 f. szt. 91,46542 1 dol. St. Zj. = 19,00019

1 mk, niem. == 4.626095

#### Polonia-Italia

# KURSY WALUT NA KOLEJACH

(Cambi ferroviari).

W związku ze stabilizacją lite zarząd koler państwowych w Italji co miesiac ustala stosunek kursu waluty italskiej do walut zagranicznych. W ten sposów ustalane kursy nie podlegają 2%-owej podwyżce, jek lo miało poprzednio miejsee dla teść rodzaju przerachowań, iejzostają bez zmiany w ciągu całego mie-

Francja (100 fr. franc.) . . . Niemcy (1 marka w zlocie) Anglia (1 funt sterl.) . . . ., 75.-4,55 , 4,55 , 92,50 33.70 Jugoslawja (100 dinarów) . Holandja (1 gulden) Polska (100 złotych). 7 70 215,-Szwecja (1 kor. szwedzka) ., 5,10 Szwajcarja (10 Ir. szwajc.) Wegry (1 pengo = 12500 kor. . 19.08 . . 3,07

#### Notowania ważniejszych akcyj.

na gieldach: w Medjolanie, Turynie, Genui, Rzymie i Tryjeście (podług danych Centralnego Instytutu Statystycznego)

|                                                                                                                                           | (pour                                  | ug uan                                 | yen cer                                  | ici aime                                | go ms                                   | tytutu                                  | JIELYS                                 | tyczne                                | sgu)                                   |                                        |                                        |                                         |                                         |                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| NAZWA                                                                                                                                     | ai<br>nrd.)                            | nomi-                                  | skeyj<br>jard)                           | Przeciętne kursy<br>(w lirach)          |                                         |                                         |                                        |                                       |                                        |                                        |                                        |                                         |                                         |                                         |                                         |
| PRZEDSIĘBIORSTW                                                                                                                           | Kap ai<br>(w mil ard.)                 | Wartotë n<br>nalna (w                  | Ilose al<br>(w milji                     | Styczeń<br>1927                         | Luty                                    | Marzec                                  | Kwiecień                               | Maj                                   | Czerwiec                               | Lipies                                 | Sierpień                               | Wrze-                                   | Listopad                                | grudzień                                | Boyczeń<br>1928                         |
| Banca d'Italia Banca Commerciale Credito Italiano Ferrovie Mediterrance Ferrovie Meridionali Navigazione Generale Ita-                    | 240<br>700<br>400<br>90<br>189,6       | 800<br>500<br>500<br>350<br>500        | 300<br>1400<br>800<br>258<br>579         | 1950<br>1182<br>720<br>330<br>630       | 2150<br>1214<br>819<br>384<br>674       | 2060<br>1180<br>791<br>365<br>616       | 2182<br>1203<br>763<br>378<br>654      | 2043<br>1125<br>713<br>829<br>618     | 1818<br>1113<br>659<br>901<br>537      | 1803<br>1159<br>695<br>837<br>516      | 1947<br>1169<br>710<br>346<br>544      | 2064<br>1160<br>755<br>870<br>593       | 2092<br>1197<br>767<br>878<br>622       | 2298<br>1227<br>789<br>400<br>645       | 2605<br>1260<br>824<br>413<br>707       |
| liana Cosulich Cotonificio Turati Cotonificio Val d'Olona Cotonificio Valle Seriana Cotonificio Valle Seriana Manifettura Rossari e Valzi | 600<br>250<br>82<br>18<br>12<br>25     | 500<br>200<br>200<br>200<br>250<br>250 | 1900<br>1250<br>160<br>50<br>48<br>100   | 526<br>200<br>594<br>280<br>300<br>700  | 549<br>211<br>746<br>330<br>800<br>770  | 508<br>198<br>690<br>296<br>750<br>650  | 505<br>198<br>633<br>725<br>691        | 46<br>184<br>530<br>280<br>660<br>620 | 411<br>147<br>480<br>200<br>670<br>550 | 433<br>160<br>500<br>200<br>700<br>580 | 421<br>177<br>560<br>228<br>700<br>680 | 493<br>208<br>670<br>280<br>800<br>710  | 476<br>220<br>684<br>380<br>1000<br>720 | 509<br>187<br>720<br>410<br>1000<br>760 | 550<br>180<br>716<br>400<br>1000<br>760 |
| S. N. I. A. Viscosa<br>Cascami Sela<br>Lanifício di Gavardo<br>Terni (elettr. e industr.)<br>Montecatini<br>Iva                           | 1000<br>63<br>8<br>600,7<br>500<br>150 | 150<br>800<br>200<br>400<br>100<br>200 | 6666<br>210<br>40<br>1502<br>5000<br>750 | 188<br>730<br>1200<br>405<br>204<br>186 | 219<br>850<br>1450<br>487<br>217<br>202 | 203<br>710<br>1500<br>412<br>219<br>197 | 213<br>802<br>949<br>410<br>215<br>178 | 172<br>700<br>868<br>192<br>158       | 148<br>510<br>900<br>314<br>167<br>108 | 150<br>570<br>920<br>847<br>172<br>125 | 158<br>610<br>920<br>356<br>172<br>127 | 203<br>690<br>1100<br>386<br>182<br>141 | 191<br>780<br>1200<br>406<br>188<br>131 | 195<br>830<br>1200<br>424<br>202<br>180 | 180<br>820<br>1050<br>440<br>221<br>131 |
| Metalurgica Italiana<br>Elba<br>Breda<br>Fiat<br>Edison<br>Italiana Industria Zucchero                                                    | 60<br>60<br>100<br>400<br>712,5        | 100<br>40<br>250<br>200<br>375         | 600<br>1500<br>400<br>2000<br>1900       | 113<br>48<br>182<br>388<br>550          | 132<br>50<br>176<br>431<br>600          | 120<br>49<br>144<br>429<br>570          | 119<br>47<br>126<br>404<br>580         | 109<br>40<br>106<br>120<br>530        | 105<br>33<br>66<br>295<br>460          | 107<br>86<br>70<br>319<br>480          | 108<br>38<br>80<br>323<br>496          | 121<br>48<br>96<br>357<br>584           | 138<br>42<br>106<br>368<br>616          | 129<br>42<br>102<br>386<br>660          | 136<br>47<br>126<br>385<br>393          |
| indigeno Ligure-Lombarda Raffineria<br>Zuccheri Eridania<br>Romana Beni Stabili                                                           | 40<br>75<br>45<br>80                   | 200<br>200<br>150<br>200               | 200<br>875<br>300<br>400                 | 499<br>496<br>618<br>575                | 530<br>628<br>718<br>631                | 485<br>557<br>657<br>595                | 455<br>574<br>709<br>612               | 420<br>52b<br>658<br>502              | 888<br>470<br>569<br>885               | 400<br>495<br>579<br>415               | 415<br>502<br>620<br>404               | 429<br>530<br>677<br>464                | 483<br>511<br>811<br>517                | 505<br>532<br>840<br>563                | 538<br>574<br>6855<br>658               |

#### RÓŻNE

#### POMARANCZE POD KLATWA.

(La siampa polacca sulle aranci).

Pod powyżazym lytułem w "Kupcu." 3.1II r. b. czytamy, co następuje:
Spożycie pomarańcz przez szerszemasy tepi się u nas w Poloce z goriwościa godną doprawdy lepazej sprawy. Doszio już w tej mierze do przesady naktórej rozmiarami czas już byłby poważnie się zastanowić...

Bo do czego juz doszło? Oto gdy na całym świecie pomarańcza stanowi jeden z najpopularniejszych —

stanowi jeden z najpopularniejszych ze względu na wysoką zawartość witamin — artykulów odżywczych dla dzieci i chorych, u nas jes prześladowana i gnębiona z wyrtwałościa, godną zaiste lepiszej sprawy.

Olo przypomnijmy sobie, iż clo na pomarańcze wynosiło w 1925 r. 8,5 zł. Następnie wzrosło do 17 zł., później do 55 zł., aż w końcu doszło do 120 zł. od 100 kg. Wszystkie te zmiany nastąpiły w ciągu jednego roku. Niezależnie zaś od tek wanipulacyjny na komorze celnej doku miesty w 1926 został podniesiony dodatek manipulacyjny na komorze celnej

z 5 na 10 proc.
Zdawałoby się, że "zwycięstwo" nad
pomarańczą zostało już w calej pełni
osiągnięte: cena średniej pomarańczy
doszła w sprzedaży detalicznej do wysokości 0.80 — 1.20 zł. za sztuke, sła-

wiając temsamem pomarańczę poza obrębem dostępności dla szerokiego ogółu, dla którego nabywanie pomarańczy w koniecznych wypadkach stanowi bolesny uszczerbek w budżecie domowym.

Jacks to the state of the state

ryzacja przywróci jedynie pierwotną wysokość cła z tegoż roku w złocie, l. j. wyniesie 172 proc. w złotych nowego pa-

Dodać należy, że obeona cema pomarańczy, liczac w zlocie, iest już 4 – 5krotnie wyżaza od przedwojennei (średnio 5 – 6 kop. co odpowiada 24 – 28 kop. co odpowiada 24 – 28 luktusowy artykut nie podrożał w tym stounku. Niemałą role gra tu próce cia także sposób udzielania pozwoleń przywosowych, które częstkorce wedrują zrak pierwolnego posiadacza do spekuich nie wkorzy posiadacza do spekuich nie wkorzy posiadacza.

#### FAKULTET FASZYZMU W PERUGII-

(Studi universitari sul fascismo).

Sędziwa wszechnica w Perugji wzbogaci się niebawem nowym fokultetem — Powstaje tam "fakultet faszyzmu", na wyrażne żądanie Mussoliniego. W wywiadzie, udzielonym współpracownikowi dziennika "Popolo d'Italia", profesor S. Pannunzio, który objął kierownictwo nowego fakultetu, oświadczył, że odpowiada on nieodzownej potrzebie obecnej formy

Trzeba, żeby iaszyzm — mówił on, który stał się idea przewodnią państwa i iazą historyzma w cywilizacji italskiej, uczynił ze swej doktryny politycznej prawnej, przedmiot systematycznej nuku. Trzeba wytworzyć dobór pracowników lego państwa, które buduje Mussolini, na podstawie granitowej. Trzeba też przygo-

pousiawe grandonio tować dobór jutrzejszy.
Fakultet "faszyzmu" będzie miał kurs czleroletni, a wykłady obejmą, oprócz prawa zwykłego, doktrynę faszyzmu i jeon ustawodawstwo.

#### KARTELIZACJA ITALSKIEGO PRZE-MVSŁU ZELAZNEGO.

|| cartelli nell'industria siderurgies italiana).

Italskie fabryki żelaza i stali połączyty się w kartel, poza obrębem którego pozostala jedynie Societa Ferriere Acciaierie Lombarde. Nowy kartel zamierza przeprowadzić ogólną zniżkę cen żelaza, aby tem skuteczniej zwalczać konkurencie producentów zagranicznych.

#### TARGI I WYSTAWA W MEDJOLANIE

(La Fiera - Esposizione di Milano).

Osobom, zwiedzającym Targi i Wystawę w Medjolanie która odbędzie się od dnia 12 kwietnia do 19 czerwca 1928, Ministerstwo Komunikacji udziela od cen biletów kolelowych 50% zniżki.

Celem uzyskanla tej zniżki zwiedzający winni zaopatrzeć się w specjalną legitymację rozpoznawczą, którą nabyć możne na italskich stacjąch graniczuych.

#### CENY

#### Wakaźniki cen hurtowych

(nodlne danych lzby Handlowei w Mediolanie)

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | -6                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | -5                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| gropy<br>towarów                                                                                                                        | Artykaly<br>spo-<br>żywcze                                                                                                                                         | Wyroby<br>włokien.                                                                                                                                                     | Wyroby                                                                                                                                              | Mineraly<br>I motale                                                                                                                                                   | Mater-<br>faly bu-<br>dowtane                                                                                                                                                   | Rotae<br>produk.<br>rodlinne                                                                                                                                           | Wyroby<br>przem.                                                                                                                                            | Ogólny<br>wskaż-<br>nik                        | Sita na<br>byweza<br>100 lirów                                                                                                      | Wakat-<br>nûk cen<br>w stoele                                                     |
| Lienba towarów 1913 1922 1923 1923 1924 1926 1926 Styozeń 1926 Styozeń 1926 Kwiecień Maj Casrwiec Ligiac Sierpień Gradrień Styozeń 1928 | 100<br>MBL80<br>547.54<br>562.38<br>651.10<br>681.39<br>635.60<br>643.20<br>649.70<br>618.31<br>590.10<br>557.80<br>533.55<br>518.17<br>509.41<br>620.60<br>524.60 | 583.07<br>073.28<br>709.07<br>760.07<br>760.05<br>545,79<br>501.11<br>509.76<br>501.40<br>474.96<br>440.09<br>436.65<br>442.85<br>455,75<br>440.83<br>440,71<br>430,51 | 487.33<br>421.64<br>480.10<br>587.63<br>5111.00<br>540.81<br>550.29<br>546.07<br>522.27<br>487.06<br>470.25<br>465.07<br>453.87<br>449.81<br>445.11 | 024.15<br>547.73<br>849.61<br>620.55<br>600.00<br>612.19<br>502.87<br>579.89<br>545.60<br>500.01<br>48.725<br>471.33<br>405.10<br>430.29<br>447.29<br>440.99<br>404.57 | 100 —<br>519.75<br>518.48<br>504.41<br>635.21<br>001.42<br>001.42<br>001.42<br>001.40<br>001.40<br>001.40<br>001.40<br>554.42<br>541.13<br>536.67<br>536.67<br>535.24<br>531.86 | 508,21<br>575,93<br>491,21<br>646,95<br>641,86<br>611,31<br>602,56<br>593,05<br>559,13<br>535,91<br>496,76<br>445,80<br>456,56<br>464,89<br>473,87<br>494,63<br>502,95 | 100 —<br>535.80<br>534.58<br>542.99<br>621.40<br>637.01<br>626.77<br>618.04<br>611.84<br>593.83<br>540.27<br>539.62<br>535.40<br>547.54<br>553.38<br>562.84 | 602.86<br>600.85<br>592.72<br>565.29<br>536.55 | 18.84<br>18.67<br>18.08<br>15.59<br>16.59<br>16.64<br>16.87<br>17.64<br>19.63<br>20.35<br>20.60<br>20.67<br>20.64<br>20.64<br>20.71 | 100 124.8 133.0 131.0 135.6 134.4 138.5 148.8 147.1 138.8 136.8 136.7 136.7 134.5 |

#### UKAZAŁA SIE

w druku praca

# A. Menotti Corvi ego

p. t.

# Bilans pięciolecia ery faszystowskiej

Cena zł. 2.50

Do nabycia

w Administracji Wydawnictwa "POLONIA-ITALIA"

Warszawa, Wierzbowa 11 oraz we wszystkich ksiegarniach

# MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA W TURYNIE

KWIECIEN 1928 PAZDZIERNIK

### KRONIKA KULTURALNA - RASSEGNA COLTORALE

#### Studja nad literaturą polską w Italji.

O studjach nad literaturami słowiańskiemi w Italji — pisze Enrico Damiani w laskawie nadesłanej mi, a jeszcze nieopublikowanej pracy ("Gli studi slavi in Italia") — można mówić dopiero naprawdę pod koniec ubiegiej wojny. Przed wojną języki słowiańskie studjował w Italji rzadko kto, a jeżeli już je studjował, czynił to raczej dla celów praktycznych, a nie naukowo - literackich.

Nie brakło oczywiście prób, wszczynanych w celu kulturalnego zbliżenia, ale były to próby sporadyczne, podejmowane przez poszczególne jednostki, niebudzące w społeczeństwie rezonansu zainteresowania, a wiec zgóry skazane na niepowodzenie. Nie udały się plany Domenico Sant'Agata, który w roku 1880 chciał założyć w Bolonji "Akademję literatury polskiej" — imienia Adama Mickiewicza, nie doszło także do skutku założenie katedry literatur słowiańskich w Katanji. W wieku XIX najwięcej wiedziano w Italji o Rosji i Kroacji. Bliskość geograficzna z Kroacja wpłynęła na zainteresowanie się literaturą kroacka, a później z kolei serbską i bułgarską. Obok Tołstoja, Turgieniewa, Dostojewskiego, czy Gogola tłumaczono więc Piotra Niegos'a, Mazuranic'a, czy króla czarnogórskiego, Mikołaja. O literaturze polskiej nie wiedziano nic, lub prawie nic. Mazzini, zachwycony dziełami Mickiewicza, które znał z przekładów francuskich, przełożył na język italski "Odę do matki polki", lecz z Mickiewiczem czytelnicy italscy mogli się poznać dopiero w 1898 r. dzięki wiernym przekładom prozą Aglauro Ungnerini, który fragmenty dzieł Mickiewicza skupił w jednym tomie.

O Mickiewiczu pisali: Carlo Cattaneo (studium o noazji Mickiewicza u 1861 r. w medjolańskim "Politecnico"), Aureglio Begey (Emporium 1900), Maria Bersano Begey ("Życie i dzieła Andrzeja Towiańskiego"). Premoli, Scovazzi, Dolbono, Portiglioti i imi. Prawdziwym prokursorem studjów polskich i Imi. Prawdziwym prokursorem studjów polskich w Italji stat się znakomity znawca literatury rosyjskiej, Federico Verdinois, któremu zawdzięczamy przekłady dzieł Sienkiewicza i Prusa. Charakterystycznym fenomenem okresu powojennego jest w Italji niezwykle poprostu zainteresowanie się hiteraturami zagranicznemi. Ten kult literatury zagranicznej tłumaczy się z jednej strony chwilowem osłabieniem tetna twórczości oryginalnej, a z drugiej, doskonałemi przekładami, które wypierają powoli z rynku księgarskiego autora, tłumaczenia, pragnące się podszywać bezczelnie pod nazwisko tego, czy innego cudzożenarych brudary, tłumaczenia, którym w Polsce odpowiadają przekłady, fabrykowane masowo dla popularnych brukowych bibliotek.

Obudzenie się zainteresowania literaturą polską klaji zawdzięczamy prof. Romanowi Pollak'owi, który od czterech lat zajmuje w Rzymie katedrę jezyka polskiego. Prof. Pollak umiał w stosunkowo krótkim czastie skupić wokół siebie modych polonistów italskich, którzy z własnej inicjatywy, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony naszych sfer miarodajnych stworzyli imponujące dzieło propogandy. Jest to falanga entuzjastów, pracująca bezinteresownie w najcięższych nieraz warunkach, szereg specjalistów, którzy z wiedzą i pracą łączą talent literacki, grono naszych wypróbowanych przyjaciół, o których w Polsce wie sie jeszcze ciagle stanowczo za mało. A wiec prof. Maver, autor studjów o Słowackim i Sienkiewiczu ("Saggi critici su Giulio Słowacki", "La Trilogia di Sienkiewicz"), oraz książki o literaturze polskiej, Ettore Lo Gatto, dziś profesor literatury rosviskiej na uniwersytecie neapolitańskim, który napisał szereg studiów o Mickiewiczu, Reymoncie, Żeromskim, Prusie, oraz przełożył "Irydjona" i "Kordjana", Marja Antonietta Kulczycka, która przełożyła doskonale "Nieboską Komedję" Krasińskiego, wreszcie nieżyjący już prof. Aurelio Palmieri, tłumacz Cieszkowzyjący już prof. Anteno raimeri, rumacz cieszkow-skiego ("Il padre nostro"), Słowackiego ("Jan Bie-lecki", "La genesi dello spirito"), Prof. Aurelio Pal-mieri, religjolog i filolog, znający doskonale wszystkie języki słowiańskie, założył w Rzymie "Istituto per l'Europa Orientale", którego celem było zbliżenie kulturalne między Italja a Europa Wschodnia. Instytut, na czele którego po śmierci założyciela stanał prof. Lo Gatto, wydaje dziś własnym sumotem cztery czasopisma.

Najokazalej przedstawia się "Rivista di letterature slave", poświęcona wyfącznie literaturze, oraz "l'Europa Orientale", zajmująca się głównie kwestjami socjalnemi i politycznemi Europy Wschodniej.

Na łamach tych czasopism oraz na łamach "Revista di Cultura" spotykamy ciągle studja o literaturze polskiej. Zeszyt pierwszy i trzeci "Revista di Cultura" pod redakcją Enrico Damiani, został całkowicie poświęcomy Polsce. Była to publikacja zbiorowa w skład której weszty prace Begey'a, De Andreis'a, Lewak'a, Palmiere' go, Pavolini'ego, Clarotti, Nucci, Passaglio i Damiani'got.

P. Enrico Damiani, uczeń prof. Pollata, wsbija się dziś bezsprzecznie na czoło polonistów italskich. Zajmując w Rrzymie stanowisko bibliotekarza Izby Deputowanych, poza swą pracą zawodową pracuje owocnie nad propaganął literatury polskiej w Italił. P. Enrico Damiani zaczął od Mickiewicza, tłumaczą "Sonety Krymskie", "Świetż", "Farysa", oraz fragmenty z "Dziadów" ("Canti di Adamo Mickiewiczi Firenze Valecchi 1925). Później ukazały się "Godzina myśli" Słowackiego, Kochanowskiego "Treny", "Święty Boże" Kasprowicza, "Gody życia" Dygasińskiego, fragmenty z "Żywych kamieni" Berenta, a prócz tego studja o Zeromskim, Reymoncie, Dygasińskim, Ślenkiewiczu i Słowackim.

Przekłady "Trenów" ("Lamenti") i "Godziny myśli" ("Ora di riflessione") zenoszą się na wyżyny prawdziwej poezji. Tłumacz, trzymający się bardzo wiernie oryginału, łączy z wiernością kongenjalność iezykowa. Dzieki tym zaletom jego przekłady z lite-

#### Polonia-Italia

ratury polskiej sa juž dziś trwałym dobytkiem litera- lub z "Godziny myśli": tury italskiei.

Wystarczy zacytować odpowiednie ustepy:

"Wszystkie płacze wszystkie łzy Heraklitowe I lamenty i smutki Symonidowe

Wszystkie troski m świecie, wszystkie wzdychania"...

"D'Eraclito le lacrime, tutti i suoi pianti, tutti di Simonide i gemiti, e le sue pene, i lutti futte le cure umane, le angosce ed i lamenti lutti i mortali affanni, tutti i contorcimenti di mani, a la mia casa or tutti V'affrettate e la mia vaga bimba a pianger m'aiutale"...

"Oto jest romans žycia niesklamany niczem Zabite stodem wrażeń jedno z dzieci kona A drugie z odwróconym na przeszłość obliczem Rzuciło cie w świat ciemny"...

.... E questo il romanzo della vita, in nulla alterato ucciso dalla sete di impressioni uno dei fanciulli e murto e l'altro col viso volto al passato

s'e gellato nel mondo tenebroso".

EDWARD BOYE

### SZERZENIE WIEDZY O POLSCE W ITALII

(La conoscenza della Polonia in Italia).

Kolo polsko - italskie im. Lannarda da Vinci, ostatnio dokonalo dwu ważnych spraw. Jedna jest udział Larousse'ie italskim "Il novissimo Melzi", pelnego co do Polski nieścisłości, szczerb i przemilczeń. W przygotowanem obecnie nowem wydaniu, błędy zostaną sprostowane, miejsca puste wypełnia informacie dokładne - ho z Warszawy.

Druga sprawa jeszcze donioślejsza-Koło dobiega kresu z redagowanemi przez siebie zeszyłami polskiemi "I Nostri Quaderni". Mało znane to pisemko wycho-dzi w Abruzzach, w Lanciano, pod redakcją p. Enrico Pappacena, nauczyciela gimnazialnego i poety. Propaganda nasza, opariszy się o nie, wyświadczyła mu rzetelna przysługę. Nie w tem jednak rzecz. P. Pappacena zwrócił sie sam do Koła z propozycją wypełnienia mu ram wydaw-nictwa materjałem polskim. Podobne numery poświęcał już Finlandji (zeszyt redagował mu wtedy prof. Pavolini, tłomacz Anhellegol, Wegrom, Czechom i t. d., Polska wszakże przerosła wszystkie te wydania "narodowe", zagarnawszy sobie aż siedem zeszytów, które razem dają pokażny 240-stronicowy tom.

Ze zdecydowana myśla koło wybralo dla "reprezentacji" okres między datami

1863 a 1914.

Z pod naczelnego planu wyłamują się w piśmie dwa studja początkowe, odziew pisnie dwa Kudia początkowe, odzie dziczone przez Koło jeszcze po biurze pro-pagandy przy prezydjum rady ministrów z roku 1920-go. To Wacława Husarskiego "O sztuce polskiej" i Szczęsnego Rutkowskiego "O sztukach plastycznych w Polskiego "O sztukach piastycznych w Poj-sce", dwa artykuły syntetyczne, przeło-żone przez Helenę Biedrzycką i Marję z Przeździeckich Walewską. Przedmowa Julji Dickstein - Wieleżyńskiej rzutem kilku finji szkicuje społecznie i piśmienniczo epokę, z którą czytelnik italski ze-tknie się w zeszytach. Informacyjne wstępy poprzedzają utwory każdego pisarza.

Sienkiewicz nie przemawia w "Qua-dernach" sam. Europa zna so od dawna. Jako więc o znanym autorze kreśli o nim Jako więc o znanym autorze kresti o nim studjum prof. Jul. Kleiner (przekład R. Konarskiej). Dygasińskiego wprowadza doskonały jego znawca i tłomacz, p. En-rico Damiani, (urywek z Godów życia).

W wiekszych lub mniejszych fragmentach w większych lub miejszych fragmenlach z arcydziel swoich ukazują się: Żerom-ski — Popioły (tłumaczka p. Janina Gromska) i Sułkowski, świętochowski Duchy, Strug — Jutro, Berent — Próch-no, Przybyszewski — Chopin (przekłady no, Przytyszewski – Chopin (przekłady J. D. W.). Diugą wtega nują się nowe-le: Prusa: Na wakacjach (J. Gromska). Konopinckiej: Banasiowa (Cristina Ago-sti - Garosci). Zapolskiej: Ojcze nasze (R. Konazska). Reymonta: Pękniejy dzwen, Tetmajera: Kniądz Piotr (Autora Benia-mino). Oracskowej: Fragment rozmowy. Sieroszewskiejo: Uwielbiona, i nieśmiertel-sca. Dachowskiego: Uwielbiona, i nieśmiertelna, Danilowskiego: Barykada, Miciaskiego: Młodzieniec, który wybiera broń, Or-kana: Przekleństwo (J. D. Wielezyńska).

W działe poezji prof. Pavoli, w którym Koło zapaliło zachwyt dla Asnyka, daje kilka zgrabnych tłomaczeń: edno z nich, tak, jak i urywek z Księgi Uhogich, wiaże nawet rymown. Sa to próh ki dużego wyrobu pieśni asnykowskich, jaki profesor zapowiedział Kożu, wraz z oryginalnem studjum o poecie na nieda leka datę jego uczczenia. Dwie tłomaczki warszawskie, p. Janina Colonna - Walew-ska i Julia Dickstein - Wieleżyńska trzymaja sie wiernie rymów i melodji oryginałów w przekładach Asnyka i Tetmajera, p. Walewska tłomaczy w ten sam sposób i pare liryków Konoppickiej, Konopnicka spoczywa jednak przeważnie w rękach swoich italskich wielbicielek, pań Klotyldy Garosci i Krystyny Agosti-Garosci, które, aczkolwiek nie zachowuje zymu i miary, umieją wszystkie przeklady pozostawić w atmosferze szczerej poezji. To samo dotyczy Homaczonych już przez samą p. Klotyldę Garosci, wierszy Tetmajera i Staffa, oraz wielkich, doskonale przez nią spełnionych zadań wobec Wy-spiańskiego (urywki z Kazimierza Wiel-kiego i Bolesława Śmiałego) lub Kasprowicza (Salve Regina, wiersze z cyklu Mi-lość, Mój świat i t. p.). Zamknijmy obraz prześlicznem słowem Steroszewskiego o Zeromskim. Symetrji przynosi szkodę, że mający stanowić jego odpowiednik szkie prof. Zielińskiego o Reymoncie w ostatniej chwili odjeto wydawnictwu.

Julia Dickstein-Wieleżyńska.

CONFERENZA SULLA POLONIA

(Odczyt o Polsce).

Nel salone della R. Societa Geografi-ca Italiana il prof. Riccardo Riccardi ha tenuto una conferenza sulla Polonia, che egli ebbe occasione di visitare completamente partecipando al Congresso dei Geografi ed Etnografi slavi nel giugno 1927

L'oratore si e soffermato a parlare dell'Alta Slesia, delle caratteristiche sue città industriali e del suo vasto e impor-tante bacino carbonifero, che esporta oltre 11 milioni di tonnellate di combustibile all'anno, della varia composizione dei suoi abitanti; si e intrattenuto sulla Poznania, regione piuttosto uniforme di pianure incise profondamente dei fiumi, con piccole colline moreniche che ne interrompono la monotonia, la cui capitale Poznan centro di una fitta rete di strade molto frequentate.

Accennato quindi alla fertile Cuiavia, ben coltivata e sprovvista di foreste e alal zona lacustre il prof. Riccardi parla del porto di Gdynia, che la Polonia sta ora creandosi sul breve tratto di litorale baltico di cui dispone, e del tipico villaggio di Hel abitato da una colonia di pescatori clandesi, descrive Varsavia, la canitale della novella repubblica, Vilna, che e stata il pomo della discordia tra la Polonia e la Lituania, la paludosa Polessia, pochissimo popolata perche seminata di stagni, di vaste paludi e di foreste, la Volinia dal paesaggio più mosse, la Podolia, regione di terrazzi fluviali molto fertili, la zona petrolifera di Borislav, che occupa in questa industria estrattiva oltre 8000 persone, i bellissimi monti Tatra e infine Cracovia, la vetusta capitale dei re Jagelloni.

La conferenza, illustrata da un note-vole numero di belle proiezioni, e stata applaudita dal numeroso pubblico, tra cui notati il Ministro di Polonia, il principe di Scalea, presidente della Societa; i Generali Moris, Schiarini, Ferrero di Caval-lerleone, molti professori dell'Univer-

#### POLONICA

Tygodnik "Raduno", organ syndyka-tów artystów, wychodzący w Rzymie pod redekcją Alessandro De Stefaniego, za-mieszcza korespondecje z Polski, nadsy-tane przez p. E. Chludzińską-Paulucci.

Korespondencje te dotycza życia kul-

turalnego Polski ze specjalnem uwzględnieniem stosunków polsko - italskich. Dotycza one ważniejszych zdarzeń, jakie miały miejsce w życiu artystycznem stolicy, m. in. omawiając niektóre premje-ry teatralne (w Operze, teatrach: Polskim i Malym), działalności wybitnych arty-stów dzamatycznych, koncerty (wystep Carlo Zecchi), sprawy kinematograficz-

Nie brak też wiadomości o zuchu literackim w Polsce (nadzwyczaj pochlebne sprawozdanie o zbiorze poezii S. Balińskiego "Na Wschód") i notatek informacyjnych o najnowszych przekładach z literatury italskiei.

## ZAPOTRZEBOWANIA I OFERTY ORAZ PRZEDSTA WICIELSTWA

91 a: Konopie - pragnie sprowadzać z Polski firma z Bolonji i w tym celu nawiąże stosunki z zainteresowanymi eksporterami.

92 a: Wina i likiery - pragnie importować do Polski firma z Turynu i w tym celu nawiąże stosunki z zainteresowanemi firmami.

93 a: Lampy artystyczne - pragnie importować do Polski firma z Mediolanu i nawiaże stosunki z zainteresowanymi odbiorcami.

94 a: Marszyny do przemyslu zlotniczego i zegarmistrzowskiego - pragnie importować do Polski firma z Genui i w tym celu nawiaże stosunki z zainteresowanemi firmami.

95 a: Owoce, artykuly spożywcze i t. p. - pragnie importować do Polski firma z Tryjestu; pragnie również nawiązać stosunki z producentami i eksporterami powyższych artykułów.

96 a: Parafine - pragnie sprowadzać z Polski firma z Bergamo i w tym celu nawiąże stosunki z zainteresowanymi eksporterami.

97 a: Alabaster i maszyny do obrabiania kamie-ni — pragnie importować do Polski firma z Carrara i w tym celu nawiaże stosunki z firmami polskiemi.

98 a: Grzyby suszone - pragnie sprowadzać z Polski firma z Genui i w tym celu nawiąże stosunki z polskimi eksporterami.

99 a: Jaja - pragnie sprowadzać z Polski firma z Ferrary i w tym celu nawiąże stosunki z zainteresowanymi eksporterami.

100 a: Sznury, sznurki i szpagat - pragnie importować do Polski firma z Bolonji i w tym celu nawiąże stosunki z firmami polskiemi.

101 a: Wegiel - pragnie sprowadzać z Polski firma z Aleksandrji (Egipt) i w tym celu nawiaże stosunki z zainteresowane firmami.

102 a: Obuwie - pragnie importować do Polski firma z Terni i w tym celu nawiąże stosunki z zainteresowanemi firmami.

103 a: Korale- pragnie importować do Polski firma z Wenecji i w tym celu nawiąże stosunki z za-

interesowanemi firmami. 104 a: Sok winogronowy - pragnie importować

do Polski firma z Lugo i w tym celu nawiąże stosunki z zainteresowanemi firmami.

105 a: Salami - pragnie importować do Polski firma z Medjolanu i w tym celu poszukuje przedstawicieli.

106 a: Wody mineralne i lecznicze - pragnie importować do Polski firma z Genui i w tym celu nawiązże stosunki z zainteresowanemi firmami.

107 a: Środek do prania bielizny - pragnie importować do Polski firma z Turvnu i w tym celu nawiąże stosunki z zainteresowanemi firmami.

## DOMANDE E OFFERTE DI MERCI E RAPPRESENTANZE

39 b: Filati "Macco" - ditta di Łódź desidera entrare in relazioni con ditte italiane produttrici di tale articolo.

40 b: Zolfe e articoli chimici - ditta di Stanisławów desidera entrare in relazioni con ditte esportatrici di Tali prodotti

41 b: Batti di legno di pino - ditta di Cracovia desidera enfrare in relazioni con ditte italiane importatrici di tale articolo.

42 b: Seta per tappezzerie - ditta di Buczacz desidera entrare in relazioni con ditte italiane esportatrici di tale articolo.

43 b: Cravatte e tessuti di seta per cravatte ditta di Poznan desidera entrare in relazioni con ditte italiane esportatrici di tali articoli.

44 b: Amido e articoli alimentari - ditta di Przemyśl desidera assumere la rappresentanza di ditte italiane esportatrici di tali articoli.

45 b: Aratri a motore - ditta di Nowy Młyn desidere entrare in relazioni con ditte italiane produttrici di tale articolo.

46 b: Articoli chirurgici di gomma - ditta di Varsavia desidera entrare in relazioni con ditte italiane esportatrici di tali articoli.

47 b: Tessuti impermeabili per mantelli - ditta di Varsavia desidera entrare in relazioni con ditte produttrici di tali articoli.

48 b: Acetato di calcio - ditta di Równe desidera entrare in relazioni con ditte esportatrici di tale articolo.

# WYSTAWA I TARGI W MEDJOLANIE

OD 12 KWIETNIA DO 19 CZERWCA

1928 r.

UDZIAŁ 30 NARODÓW 21 GRUP TOWAROWYCH 500,000 METRÓW KW. PRZESTRZENI

# **PAWILON POLSKI**

MILJONOWE TRANZAKCJE MILJONY ZWIEDZAJĄCYCH

UŁATWIENIA CELNE, KOLEJOWE I MORSKIE DLA TRANSPORTU TOWARÓW ORAZ DLA ZWIEDZAJĄCYCH

ROZRYWKI, ATRAKCJE, POPISY SPORTOWE, WIDOWISKA TEATRALNE, KONKURSY I KONGRESY.